Linguistica

Vol. 4.0

## VITTORIO BERTOLDI

# UN RIBELLE NEL REGNO DE' FIORI

I NOMI ROMANZI DEL COLCHICUM AUTUMNALE L. ATTRAVERSO IL TEMPO E LO SPAZIO

«Il bel fiore malvagio che i fiori uccide e semina le brume. GOZZANO



GENÈVE LEO S. OLSCHKI, ÉDITEUR 1923

## BIBLIOTECA DELL' "ARCHIVUM ROMANICUM"

diretta dal Prof. G. BERTONI.

I.—Serie storico-letteraria e paleografica II.—Serie linguistica.

Della Serie I:

Storia — Letteratura — Paleografia sono usciti i 2 primi due volumi:

I. GIULIO BERTONI. Guarino da Verona fra letterati e cortigiani a Ferrara (1429-1460). XII, 210 pp. in-8°. Con 5 tavole in zincografia.

Prezzo: 20 Franchi svizzeri. - Per l' Italia: 50 Lire.

II. GIULIO BERTONI. Programma di filologia romanza come scienza idealistica. VIII, 127 pp. in-8°. Prezzo: 10 Franchi svizzeri. — Per l' Italia: 25 Lire.

Della Serie II:

Linguistica sono usciti i 5 primi volumi:

I. LEO SPITZER. Lexikalisches aus dem Katalanischen und den übrigen iberoromanischen Sprachen. VIII, 162 pp. in-80.

Prezzo: 10 Franchi svizzeri. - Per l' Italia: 25 Lire.

- II. E. GAMILLSCHEG und L. SPITZER. Beiträge zur romanischen Wortbildungslehre. VI, 206 pp. in-8°. Prezzo: 12 Franchi svizzeri. — Per l' Italia: 30 Lire.
- 111. [HUGO SCHUCHARDT]. Miscellanea linguistica. Per il suo 80,º anniversario. 220 pp. in-8º.

Prezzo: 12 Franchi svizzeri. - Per l' Italia: 30 Lire.

Indice della Miscellanea:

- Riegler, P., Wind und Vogel. Brüch, J., Zu Spitzers kat.-sp. Etymologien in der Bibliotheca Archivi Romanici III. Ochl, W., Elementare Wortschöpfung; papilio, fifaltrafarfalla. v. Wartburg, W., Zur Neubildung von Präfixen. Skok, P., Zum Vulgärlatein. Bertoni, G., Note etimologiche varie. Spitzer, L., Über einige lautmalende Wörter des Französischen. Platz, E., «Balai», étude de géographie linguistique et de sémantique.
- IV. VITTORIO BERTOLDI. Un ribelle nel regno de' fiori. I romi romanzi de Colchicum autumnale L. attraverso il tempo e lo spazio. 192 pp. in-8º. Con illustrazioni. Prezzo: 12 Franchi svizzeri. Per l' Italia 30 Lire.
  - V. GINO BOTTIGLIONI. Leggende e tradizioni di Sardegna (Testi dialettali in grafia fonetica). IV, 157 pp. in 8º. Con 8 tavole.
     Prezzo: 12 Franchi svizzeri. Per l' Italia: 30 Lire.

## BIBLIOTECA DELL' «ARCHIVUM ROMANICUM»

DIRETTA DA GIULIO BERTONI

Serie II.

Linguistica

Vol. 4.0

## VITTORIO BERTOLDI

# UN RIBELLE NEL REGNO DE' FIORI

I NOMI ROMANZI DEL COLCHICUM AUTUMNALE L ATTRAVERSO IL TEMPO E LO SPAZIO

> «Il bel fiore malvagio che i fiori uccide e semina le brume» GOZZANO



GENÈVE
LEO S. OLSCHKI, ÉDITEUR
1 9 2 3

# ALLA MEMORIA DI MIO PADRE

CHE DI QUESTO SAGGIO VIDE L' INIZIO E NON EBBE LA GIOIA DI VEDERNE LA FINE

## Indice.

| Introduzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | pag.          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1-4           |
| Fonti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5—10          |
| Parte prima.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |
| Vicende tra cosa e parola. Armonie di pensiero nella scelta del                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |
| legame ideologico tra il colchico e il suo nome                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11—79         |
| 1. Epoca e durata della fioritura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1135          |
| § 1. Il valore simbolico del colchico in relazione col tempo anormale della sua fioritura 11. — § 2. La presupposta inversione dell'ordine biologico: il figlio che nasce prima del padre! 15. — § 3. Il colchico, orologio naturale regolatore delle operazioni campestri d'autunno 16. — § 4. Le voci della natura (il canto degli uccelli) e l'apparire del colchico 21. — § 5. Il colchico, profeta del tempo 22. — § 6. L'idea di 'lucignolo' (veilleuse) 23. — § 7. Il colchico, l'amico delle veglie, il piccolo mezzano dei rustici amori 25. — § 8. La fortuna dell'idea di veglia 27. — § 9. Il colchico, il fiore della filatrice 28. — § 10. Colchico e croco, le due 'chiavi della terra' 29. — § 11. Colchico e croco, fiori fuor di stagione, l'uno tardivo e l'altro precoce 32. — § 12. L'idea del tempo anormale nelle etimologie popolari 34. |               |
| 2. Aspetto esterno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 35 <b>5</b> 3 |
| $\S$ 13. Il colchico, la 'vergine nuda' 35. — $\S$ 14. Il colchico, la 'puttana nuda' 38. — $\S$ 15. Il colchico, il 'culo nudo' 39. — $\S$ 16. La solita immagine di 'campanella' 40. — $\S$ 17. Immagini risvegliate dall' aspetto del colchico in primavera 41. — $\S$ 18. Gli scambi e le confusioni popolari con altre piante 43. — $\S$ 19. Colchico e veratro 50.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| 3. Giochi fanciulleschi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 53—64         |
| 4. Proprietà interne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6480          |
| § 26. Il colchico, il terrore del bestiame pascolante 64. — § 27. Le esperienze sull'azione della colchicina nei vari animali 65. — § 28. L'azione venefica sui bovini 67. — § 29. L'azione venefica sull'uomo 68. — § 30. Il colchico, il 'fiore velenoso', l' 'erba del tossico' per eccellenza 71. — § 31. Il colchico, succedaneo dell'ermodattilo e dello zafferano 72. — § 32. Il colchico, la pianta del sonno, dell'ebbrezza e dell'amore.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |

La fantasia erotica del popolo 73. — § 33. Usi diretti del colchico come droga 74. — § 34. Il colchico, la pianta contro i pidocchi 75. — § 35. Dati di fatto e credenze popolari 78.

#### Parte seconda.

| Successione delle voci nel tempo                                                                                                                                 | 81-137 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1. Sedimenti antichi                                                                                                                                             | 81—111 |
| § 36. Nozioni di botanica fra il popolo celtico 81. – § 37. Piante                                                                                               |        |
| medicinali conosciute dai Celti 82. — $\S$ 38. Il colchico era conosciuto?                                                                                       |        |
| 84. — § 39. Come era chiamato il colchico dai Celti? 85. — § 40. La                                                                                              |        |
| proposta di Urtel d'una base gallica $vela$ 87. — § 41. La famiglia di                                                                                           |        |
| voci del tipo belenion 89. — § 42. Sotto il nome belenium s'inten-                                                                                               |        |
| deva anche l'ermodattilo e quindi anche il colchico 91. — § 43. L'antico                                                                                         |        |
| provenzale <i>belsa</i> è imparentato con questa famiglia 92. — § 44. L' « <i>herba toxicata sive belssa</i> » era il colchico 93. — § 45. L' influsso semantico |        |
| di 'veillée' 96. $-$ § 46. Che cosa significava l'antico provenzale                                                                                              |        |
| belsa? 97. — § 47. L' influsso semantico di 'veillée' è relativamente                                                                                            |        |
| recente 98. — § 48. Altri tipi lessicali antichi per il colchico 99. —                                                                                           |        |
| § 49. Il gruppo romancio 100. — § 50. Il gruppo ladino centrale 100. —                                                                                           |        |
| § 51. Il gruppo istriano che si riconnette con le denominazioni slave                                                                                            |        |
| 102. — § 52. La concordanza della radice in tutti questi nomi 102. —                                                                                             |        |
| § 53. Un nome antico del giusquiamo passato poi al colchico 103. —                                                                                               |        |
| § 54. Continuatori di questa base nella penisola iberica e nella Ladinia                                                                                         |        |
| centrale 103. — § 55. Altri rappresentanti di milimindrum: 1. me-                                                                                                |        |
| rendera, 2. quita-meriendas, 3. marend-maiji 105. — § 56. lovratte                                                                                               |        |
| 'colchico' della Svizzera romanda 106. — $\S$ 57. $lucubrum$ , nome di pianta attestato da Isidoro 108. — $\S$ 58. Punti di contatto fra la nomen-               |        |
| clatura popolare del colchico e quella del verbasco 109. $-$ § 59. <i>lo-</i>                                                                                    |        |
| vràtte 'colchico' nella coscienza del popolo di oggi 111.                                                                                                        |        |
|                                                                                                                                                                  | •      |
| 2. Sovrapposizioni posteriori                                                                                                                                    | 111137 |
| § 60. Le piante alpine e i colonizzatori 111. — § 61. Le prime                                                                                                   |        |
| creazioni spontanee 112. — § 62. La terminologia romana del gius-                                                                                                |        |
| quiamo fonte di nomi per il colchico 112. — § 63. Il termine latino                                                                                              | *      |
| caliculata 115. — § 64. chiennée e chenarde, nomi francesi del colchico 117. — § 65. Altre forme moventi da caliculata e caniculata                              |        |
| 118. — § 66. Le voci del tipo kournilá = 'fiordaliso' 119. — § 67.                                                                                               |        |
| kenalyèta = 'colchico' nella Svizzera romanda 120. – § 68. L' opera                                                                                              |        |
| varia dell'etimologia popolare nell'area del tipo kournilá e affini                                                                                              |        |
| 122. — § 69. La terminologia botanica nel medio-evo 124. — § 70. Un                                                                                              |        |
| esotico concorrente del colchico 125. $-$ § 71. $citalosa = $ colchico $\cdot$                                                                                   |        |
| delle glosse medioevali 127. — $\S$ 72. $zeitlose$ , una fortunata etimologia                                                                                    |        |
| popolare 130. — § 73. Discendenti di un' altra base: citamus 131. —                                                                                              |        |
| 8.74 Un altro concerrente esotico: lo zafferano 132. — 8.75. Donde                                                                                               |        |

deriva il nome colchico? (Età, significato, diffusione) 134. — § 76.

Nomenclatura botanica nei vocabolari delle lingue vive 137.

| Parte terza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | pag.             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • -              |
| Diffusione delle voci attraverso lo spazio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| Do ottato tomana a attanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| \$ 77. Diffusione del Colchicum autumnale L. 138. — § 78. Diffusione della cosa e diffusione della parola 138. — § 79. La vera patria del colchico è la prateria alpina 140. — § 80. Cambiamenti nella diffusione attraverso il tempo 140. — § 81. Distribuzione geografica delle relique lessicali celtiche 141. — § 82. Il punto di partenza nel·l' esame onomasiologico del lessico botanico 143. — § 83. Le premesse per una rapida diffusione dei nomi del colchico. La fortuna della base veill- in Francia 146. — § 84. Le condizioni di vita della famiglia di voci: veilleuse 146. — § 85. L' omonimia in Francia tra 'colchico' e villucchio' e sue conseguenze 147. — § 86. L' ant. franc. veillette 'villucchio', il rivale di veillette 'colchico' 147. — § 87. Diversi rappresentanti di viticula come nomi del 'villucchio' 148. — § 88 veille, veillette, 'colchico', un ingombro alla vitalità di veille, veillette 'villucchio' 149. — § 89. Il rimedio 149. — § 90. Il tipo vrivi villucchio e il suo compito 149. — § 91. Donde venne l' r di vrivi 150. — § 92. L' influsso semantico di 'vetro' in molti derivati di vitis come nomi di varie piante 151. — § 93. L' 'erba vetriola', la Pariet taria officinalis L. 152. — § 94. veillote 'tas de foin' un navor concorrente? 154. — § 95. Le innovazioni lessicologiche e loro distribuzione. La più fortunata di esse 156. — § 96. lizeron 'colchico' a punto 711 158. — § 97. Il tipo lessicale cul de chien 159. — § 98. It tipo pimparèlo 159. — § 99. Il tipo mignonette 160. — § 100. Le denominazioni provenzali 161. — § 101. Le condizioni lessicali del l' Italia settentrionale in confronto con quelle della Francia 161. — § 102. La ricchezza di nomi nell' Italia alpina 162. — § 103. Il tipo piemontese freddolina, sua diffusione e sue vicende 162. — § 104. It tipo dell' Engadina bassa clavs 163. — § 105. Contaminazione fonetico o semantica attraverso lo spazio 164. — § 106. Il tipo louvotte della Franca-Contea 165. — § 107. L' etimologia popolare, uno dei fattori più impellenti del rinnovellamento lessicale 167. — | 138-177          |
| coerenze e risorse dell' etimologia popolare 168. — § 109. L' etimologia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | a                |
| popolare che intacca soltanto una parte della parola 170. — § 110. Le forma mutilata siure nell' interpretazione popolare 171. — § 111. Fattor di rinnovellamento lessicale: l' omonimia 172. — § 112. Conflitti omonimici 173. — § 113. Altri fattori che condizionarono la varietà di nomi per il colchico 175. — § 114. La presunta onnipotenza del casi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | i<br>-<br>i<br>o |
| in fatto di linguaggio 176. — § 115. La tendenza conservativa in lott col bisogno innovatore 177.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | а                |
| Aggiunte, appunti e raffronti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 178            |
| A proposito di malom 'colchico' e 'veratro' nella Svizzer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | a                |
| romancia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 199            |
| Spigolature dell'ultima ora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 207            |
| Brevi aggiunte bibliografiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 209            |



Crocus vernus.



Colchicum autumnale L.
(in abito autumnale)

1) Il tubo con la corolla. 2) Sezione del bulbo. 3) Il fiore aperto. 4) La corolla in posizione notturna.



Colchicum autumnale L.
(in abito primaverile)

1) Le foglie con la capsula dei semi. 2) Il frutto del colchico; la cosiddetta: "vaccherella".
3) Il seme ingrandito.

#### Introduzione.

Il colchico, l'ultimo fiore de' pascoli alpini, possiede tali caratteristiche nell'aspetto esterno, nella vita e nella struttura interna che non fu soltanto argomento di studio per i botanici o fonte di ispirazioni per i poeti, ma attirò anche l'attenzione del popolo per l'epoca insolita del suo apparire (fiorisce d'autunno!), colpì la fantasia del contadino per la sua «nudità» (il fiore è privo di foglie!), attrasse la curiosità de' giovani pastori per la forma de' suoi frutti, come oggetto di trastullo durante i pascoli, destò infine l'interesse e la preoccupazione del campagnolo in causa del suo veleno.

- Tutto questo doveva creare attorno a quest' umile fiorellino una ricca varietà di nomi, di detti, di usi, di credenze, di frottole; la fantasia popolare s' è veramente sbizzarrita nell' andar in cerca delle più graziose e delle più peregrine immagini: è «il fiore malvagio che i fiori uccide e semina le brume», è «il fiore della natura moribonda», è il profeta del tempo, è il segnale della prossima fine de' pascoli e del principio delle veglie, è il regolatore infallibile delle ultime operazioni campestri del l' anno, della seminagione e della raccolta del grumereccio, è il malinconico amico della vecchierella che fila, è il compagno di gioco de' pastori sul prato, è il terrore delle mandre pascolanti, è il farmaco occulto delle fattucchiere, è la droga velenosa degli speziali ecc. ecc.

La necessità di dare un nome al colchico fu sentita anzi tutto dal pastore e, indipendentemente da questi, dal botanico. Le due terminologie, la popolare e la scientifica, battono vie diverse; il pastore non si preoccupa del termine dotto, come il botanico non si cura del nome popolare. Manca qui generalmente quel «trait d'union» fra le due terminologie che è dato dal nome cittadino, costituito per lo più dal termine scientifico volgarizzato o, meglio, urbanizzato. Solo raramente nel corso del tempo il nome scientifico, in seguito alla scoperta o al l'attribuzione dotta di proprietà medicinali, venue a far parte della lingua farmaceutica e da essa, insieme con l'uso, penetrò nel dominio idiomatico popolare.

Si deve tener presente che la diffusione del colchico e quindi la sua conoscenza e il bisogno d'una denominazione decresce in ragione che ci si avvicina ai centri più abitati e s'arresta, si può dire, alle porte delle grandi città; la caducità delle sue corolle non gli acconsente d'entrarvi Bertoldi, Colchicum autumnale (Bibl. dell' Archivum Rom. Vol. 5).

neppur come fiorellino ornamentale sotto forma di mazzetto, come la mammola, il mughetto, il ciclamino ecc. Nessuna meraviglia dunque che all'abitante della città il colchico sia di solito affatto sconosciuto.

Non è perciò da attendersi nella nomenclatura del colchico quella lotta tra il termine rustico e quello cittadino che talvolta è così intensa e così viva per nomi di oggetti di comune conoscenza dell'abitante tanto della città quanto della campagna.

Era lecito invece di ammettere già a priori che parecchi nomi del colchico, conservatisi a lungo nella loro rustica purezza, lontani da ogni influsso di coltura, potessero rappresentare preziose reliquie lessicali rispettate dal tempo, com' era lecito ripromettersi attraverso la terminologia popolare del colchico di gettare uno sguardo nella vita del lessico alpino nel libero, indipendente sviluppo delle sue energie.

Già queste due possibilità che mi si prospettavano erano abbastanza seducenti, per indurmi a sottoporre a un esame il ricco materiale di nomi romanzi per il colchico, già pubblicato nelle opere a stampa, completandolo con un'accurata inchiesta in tutte le vallate del territorio alpino. Questo saggio dovrebbe dimostrare che le mie fatiche non riuscirono vane e che le mie speranze non furono illusioni.

Mi sentii specialmente attratto dal problema di metodo, che così mi si offriva: il problema come si dovesse ordinare, distribuire e pertrattare tutto questo groviglio così ricco e così vario di nomi, per dargli un impulso di vita e per mettere in pieno rilievo le fasi di sviluppo lessicale nel tempo e nello spazio. Questi nomi che formarono e formano tuttora una parte vitale del linguaggio dovevano in somma essere virtualmente restituiti al loro organismo: questo il compito precipuo di questo saggio.

E anzitutto nella distribuzione del materiale deve esser tenuto conto del fatto che tra la fioritura del colchico e la sua fruttificazione ci corre tutto l'inverno; la pianta in frutto che appare al principio della primavera à un aspetto tutto differente dalla pianta in fiore. Ben raramente il contadino sa rendersi ragione di queste due diverse fasi di sviluppo, cosicche la duplicità nell'aspetto esterno del colchico portò quasi sempre a una duplicità anche nella sua nomenclatura, come se si trattasse di due piante diverse.

E il bisogno di distinzione è tale che il linguaggio popolare preferisce rinunciare alla solita economia di vocaboli, che non permette a due piante simili d'avere ognuna la propria denominazione, per prendersi poi il lusso di distinguere quasi senza eccezione il colchico in abito autunnale dal colchico in abito primaverile; cosicchè mentre due piante diverse, il colchico e il croco, anno nomi comuni, due aspetti diversi della stessa pianta anno di solito ognuno un nome speciale.

È necessaria dunque una separazione netta dei nomi dati al colchico in autunno da quelli dati al colchico in primavera.

Si osservi inoltre che dei nomi allusivi all' aspetto esterno del colchico, solo pochi si riferiscono alla pianta intera, i più a singole parti di essa. Perchè? Il nome risponde sempre a un bisogno; raramente la pianta interessa al popolo nel suo complesso; tutt' al più essa è considerata come inutile o dannosa; sono le singole parti che attraggono maggiormente l' attenzione del campagnolo. Il bulbo, il frutto, le foglie, i semi, prestandosi a usi medicinali o a giochi fanciulleschi, si sono conquistato il diritto di pretendere una denominazione propria e anno costretto la pianta intera a rinunciarvi. Donde l' azione reciproca di due tendenze opposte nella nomenclatura popolare del colchico: l' una, spezializzatrice, risponde alla necessità pratica di distinguere anche con la parola le parti dal tutto; la seconda, generalizzatrice, risponde a un bisogno di selezione e di economia comune ad ogni linguaggio, che non tollera il superfluo. L' armonico alternarsi di queste due energie opposte porta all' incessante rinnovellarsi del lessico, senza che il suo equilibrio misurato ne soffra.

La scienza chiamata a dar luce e vita a questo complesso lessicale non è tanto la fonetica (che à in sè qualche cosa di meccanico, di rigido, di glaciale), quanto la psicologia, la storia della coltura (storia della botanica, medicina popolare, folkloristica) e la geografia linguistica. La psicologia, che si propone di studiare attraverso a quale lavorio interiore un dato oggetto acquisti un determinato nome; la storia della coltura che tende ad accertare da quali popoli e in quali tempi quell' oggetto fosse conosciuto ed usato; la geografia linguistica che serve di guida per seguire le tracce d'un dato nome nelle sue migrazioni attraverso lo spazio.

Il lavoro è diviso nettamente in **tre parti.** La **prima parte, di carattere psicologico,** è dedicata alla descrizione del colchico quale esso ci appare attraverso le denominazioni romanze, allo studio dei differenti legami ideologici tra il fiore e il suo nome, delle armonie di pensiero nella scelta di questo legame tra popoli vicini e lontani.

La seconda parte e destinata all'indagine d'indole storica: alla ricerca, cioè, delle vicende a cui furono soggette le denominazioni del colchico nel corso del tempo, passando di generazione in generazione, tenendo conto dei mutamenti nelle consuetudini di vita e nelle esigenze economiche del popolo campagnolo e montanaro che dovevano portare a un mutare anche della conoscenza e degli usi del colchico e conseguentemente della sua nomenclatura dall'epoca preromana attraverso alla colonizzazione romana fino all'epoca romanza.

La terza parte è riservata all'indagine d'indole geografica: allo studio, cioè, delle vicende a cui furono esposti i nomi del colchico attraverso

lo spazio, movendo in senso orizzontale da un luogo all'altro e venendo a contatto con altri consorzi lessicali appartenenti allo stesso strato; la terza parte prende dunque in esame il quadro attuale delle denominazioni del colchico, gettando lo sguardo a tutta la superfice ora romanza, dalle Alpi ai Pirenei, e considerando la strato romanzo attuale come il più recente risultato (che la generazione vivente può sorprendere in tutta la sua vitalità e in tutta la sua molteplicità) di varie sovrapposizioni; e si propone di indagare le cause che in una data regione favorirono il formarsi di piccoli gruppi lessicali omogenei, i probabili fattori che in un'altra regione determinarono la diffusione sporadica di singole voci e in fine le ragioni che altrove condizionarono il sorgere e il conservarsi di nomi diversi uno accanto all'altro su un territorio relativamente ristretto. In altre parole l'indagine geografica, che forma la terza parte di questo saggio, si propone di studiare e stabilire le cause dell'uniformità, della sporadicità, e della varietà lessicale sul campo attuale delle denominazioni romanze per il Colchicum autumnale L.

L'indagine in senso verticale (cioè, quella cronologica) e l'indagine in senso orizzontale (cioè, quella geografica) si integrano, si compenetrano a vicenda, e stanno ambedue in stretto nesso con l'indagine psicologica, chè, la prima parte riflette la vita del linguaggio nel suo sviluppo ontogenetico, in quanto, cioè, esso è mezzo di manifestare il mondo interiore delle nostre rappresentazioni, le altre due parti, la seconda e la terza, riflettono invece la vita del linguaggio nel suo sviluppo filontogenetico, in quanto esso è mezzo d'intendersi, da un lato della generazione che tramonta con la generazione che sorge (nel tempo), dall'altro di un individuo con altri della stessa comunità linguistica o della comunità linguistica vicina (attraverso lo spazio). La prima parte ci dice come il popolo sappia esprimere con la parola le visioni della sua fantasia o le nozioni della sua mente, le altre due parti ci avvertono del quando, del dove ed eventualmente del perchè prevalga nel linguaggio popolare questa forza creativa sulla tendenza conservatrice.

La ricca varietà di sensazioni, di immagini, di simboli, che il colchico destò nei diversi popoli, la graziosa fioritura di credenze, di usi, di attribuzioni popolari, di cui si occupa la prima parte, rappresentano nel l'organismo vitale del linguaggio un copioso materiale di *energie latenti*; mentre quella vicenda incessante di accidenti fonetici e di combinazioni semantiche, a cui va esposta la parola passando di generazione, in generazione (seconda parte) o migrando di luogo in luogo (terza parte) rappresentano le condizioni sotto le quali quelle energie latenti possono trasformarsi in *energie attive*.

#### Fonti.

La maggior parte delle voci per il colchico raccolte in questo saggio sono attinte dalle labbra dei contadini o dei pastori da me personalmente (quelle segnate con r. p.) o da amici e conoscenti o da altri volonterosi, a cui dico qui pubblicamente grazie. Non li posso nominare tutti, ad uno ad uno, chè sarebbero troppi; per quest' umile fiorellino mobilizzai quanti ritenni in grado di portare anche il più piccolo contributo  $^1$ ). Nel lavoro ogni vocabolo porta l'indicazione scrupolosamente

1) Dapprima il lavoro era ristretto solamente all' Italia alpina; in tali modeste proporzioni fu presentato all' «Istituto lombardo di scienze e lettere»; dal prof. Salvioni e dal prof. Guarnerio ebbi allora non solo buone parole d'incoraggiamento ad estendere le ricerche a tutto il territorio romanzo, ma da ambedue gli insigni Maestri, ora defunti, dei preziosi contributi di nomi. Il primo aggiunse al manoscritto in forma di postille alcuni nomi ticinesi, al secondo devo una bella collana di nomi bregagliotti, poschiavini e valtellinesi.

Il prof. Jaberg mi inviò un ricco elenco di nomi volgari raccolti recentemente dal dott. Scheuermeier e destinati al futuro «Atlante linguistico del l'alta Italia»; dal prof. Pult ebbi la messe di nomi romanci del «Dizionari rumantsch», corredata di preziose note esplicative. Così il prof. Gauchat ebbe la cortesia di mettermi a disposizione il copioso materiale pronto per il «Glossaire des patois de la Suisse romande» non solo per il Colchicum autumnale, ma anche per il Crocus vernus, per il Veratrum album, per l' Hyosciamus niger.

Il commend. prof. Orsi fece fra gli studenti dell' Istituto agrario, ch' egli dirige, un' inchiesta di nomi trentini, la quale mi servì di controllo del materiale ch' io medesimo raccolsi. Lo stesso fecero il prof. Caterino e il prof. Marin, il primo nelle scuole medie di Bergamo per le Alpi bergamasche, il secondo nelle scuole medie di Gorizia per il territorio friulano. Inoltre il prof. Mattirolo dell' «Orto botanico» di Torino mi comunicò alcuni nomi piemontesi raccolti da lui personalmente; il prof. Penzig dell' «Orto botanico» di Genova mi inviò pure un elenco di nomi dialettali per il colchico, per lo più spigolati da opere a stampa; ebbi dall' Abbé Henry alcuni nomi valdostani, dal prof. Pampanini dell' «Orto botanico» di Firenze (a cui devo anche preziose informazioni di bibliografia botanica) qualche nome cadorino e bellunese, dal prof. Pellis qualche nome friulano, dal dott. Gualzata parecchi nomi ticinesi, dal dott. Gams qualche nome vallese, dal dott. Marzell alcuni nomi tedeschi non contenuti ne' suoi lavori, dal sig. Castro di Madrid le denominazioni spagnole, dal dott. Garbini una bella raccolta di nomi veronesi. Durante il suo soggiorno estivo nel Valdostano (ad Antagnod d' Ayas) anche il prof. Tappolet si ricordò del mio colchico.

Esprimo qui a tutti i sentimenti della mia più viva riconoscenza. Mi sento

esatta della fonte; vi si legge accanto il nome di chi l' à raccolto. Mai mi attribuisco roba o fatica non mia.

Il materiale francese risulta anzitutto dallo spoglio dei dizionari dialettali e delle flore regionali in quanto esse registrino accanto al nome scientifico anche quello volgare; in secondo luogo dai nomi inediti del Rolland, che avrebbero dovuto apparire nel XII volume della «Flore populaire» all' articolo *Colchicum autumnale L.* Essa fu un' opera sfortunata. L' Autore morì senza aver avuto la gioia di vederla completa. Colui che con pensiero pietoso s' era assunto il non facile compito di continuare la pubblicazione postuma dall' ottavo volume in poi, H. Gaidoz, colpito da cecità, dovette venir meno alla sua promessa. Egli non esitò tuttavia a mettermi, dietro mia richiesta, gentilmente a disposizione tutto il materiale che riguarda il colchico; un vivo grazie per la sua bontà!

In terzo luogo il prof. Gilliéron ebbe la compiacenza d'inviarmi il prezioso elenco dei nomi raccolti dall' Edmont per il «Supplément» del l' «Atlas»; di cui lo ringrazio sentitamente.

Il lavoro presuppone in chi legge una certa familiarità con i soliti sussidi linguistici per il territorio romanzo. Mi risparmio e risparmio anche al lettore la lunga citazione bibliografica ingombrante dei dizionari dei singoli dialetti romanzi (indicati nel corpo del lavoro con il nome dell'autore), e ritengo piuttosto opportuno un elenco di quelle opere speciali di botanica, un po' discoste dal consueto campo di ricerca de' linguisti, donde scovai qualche nome volgare del colchico o di qualche altra pianta pertrattata in questo saggio:

Arnaud, J. A. M., Flore de la Haute-Loire. Le Puy, 1825.

Batard, T., Essai sur la flore du département de Maine et Loire.

Angers, 1809.

Quest' opera non è citata, quantunque contenga anche i nomi volgari, nella ricchissima bibliografia del Rolland.

Beauquier, Faune et Flore populaires de la Franche-Comté. 1910. Bracciforti, A., Dizionarietto botanico piacentino-italiano contenente in ordine alfabetico i nomi del dialetto piacentino coi corrispondenti nomi botanici. Piacenza, Solari 1877.

inoltre in dovere di ringraziare particolarmente il prof. Jud, il quale nei consigli e negli aiuti fu sempre d'una cortesia veramente inesauribile.

Ringrazio pure il prof. G. Bertoni dell' università di Torino che diede ospitalità a questo mio saggio nella "Biblioteca" dell' "Archivum romanicum".

Sarei stato costretto a congedare il lavoro per le stampe senza un'illustrazione, se il prof. Gustavo Hegi, console generale della Svizzera a Monaco, non mi fosse venuto in aiuto, mettendomi a disposizione alcune magnifiche fotografie di piante destinate a futuri suoi lavori; gentilezza che merita tutta la mia gratitudine.

Fonti.

Lo stesso A. à anche una «Flora piacentina», dove sono pure citati i nomi volgari delle piante. È però piuttosto povera di nomi e vi manca un' esatta localizzazione di essi.

Brockmann, Flora des Puschlavs. Leipzig, 1907.

Brunies, Die Flora des Ofengebietes. Chur, 1906.

Camisola, Flora astese. Asti, 1854.

Completa il ricco elenco del Colla.

Casali, O., I nomi delle piante nel dialetto reggiano. Reggio Emilia, 1915.

Una bella raccolta di nomi reggiani di piante disposti in ordine alfabetico; l' A. distingue i nomi in uso nel contado di Reggio, nomi comuni a tutta la provincia, nomi in uso nella parte montana e in fine nomi in uso nella zona padana.

Castagne, L., Catalogue des plantes des Bouches du Rhône. Marseille, 1862.

Manca al Rolland.

Colignon, E., Flora d'Apt (Estratto degli «Annales de la Soc. littér. d'Apt», Vaucluse, 1864—65).

Colla, A., Herbarium pedemontanum. Augustae Taurinorum, ex tipis regiis 1837.

L'ottavo volume di quest' opera poderosa è dedicato alle denominazioni vernacole di piante (·indicem nominum vernaculorum»). È certo il più ricco contributo alla terminologia vernacola di piante dell'Italia. I nomi anno tutti un'esatta localizzazione.

Colmeiro, M., Diccionario de los diversos nombres vulgares de muchas plantas. Madrid, 1871.

Constantin et Gave, Flore populaire de la Savoie. Annecy 1908.

Ricco elenco di nomi che viene a colmare le lacune del «Dict. savoyard» del Constantin et Désormaux.

Comolli, Flora comense, disposta secondo il sistema di Linneo. Como, tip. Ostinelli 1834—36. in 7 vol.

Qui e lì è sparso qualche nome comasco di pianta. Son pochi nomi e poco attendibili, per lo più riduzioni del termine scientifico.

De Toni Ettore, Sui nomi vernacoli di piante nel bellunese. Serie prima e seconda, Venezia 1898 e 1899.

L' A. è uno di quei botanici che s' interessano di tutto quello che riguarda la pianta, è appassionato anche delle ricerche sui fattori ecc. che spinsero il popolo alla denominazione; ci dà perciò copiose notizie di medicina popolare, di folklore. Sono sue parecchie pubblicazioni sul lessico botanico.

Des Etangs S., Noms populaires des plantes de l'Aube et des environs de Provins (nelle «Mém. de la Soc. d'agric. de l'Aube» 1844).

Desvaux, A. N., Flore d'Anjou. 1827.

Duboul, Axel, Las plantos as camps, Glossaire patois. Toulouse, 1890 (IIa ediz.).

Durheim, C. J., Schweizerisches Pflanzen-Idiotikon. Bern, 1856.

Feller, J., Flore populaire wallonne, nel «Bulletin de Folklore». Liège, 1891-95. Ferraro, G., Botanica popolare di Carpeneto d'Acqui, nell'Archivio d. tradiz. pop. 1885.

Graves, Catalogue des plantes de l'Oise. Beauvais, 1857.

Haillant, N., Flore populaire des Vosges. Epinal, 1886.

Hanry, Catalogue des plantes du Var. Draguignan, 1853.

Hegi, Dr., Gustav, Illustrierte Flora von Mittel-Europa. München, Lehmann 1909-1912.

Opera di consultazione indispensabile per chi voglia intraprendere uno studio sul lessico botanico; accanto alle notizie d'indole puramente scientifica su ogni singola pianta, l' A. s' è compiaciuto dare al linguista una ricca messe di nomi in gran parte raccolti personalmente o da collaboratori e una preziosa varietà di osservazioni folkloristiche.

Joret, Ch., Flore populaire de la Normandie. Caen, 1897.

Goiran, A., Le piante fanerogame dell'agro veronese. Verona, 1897. Contiene un bel numero di nomi popolari raccolti personalmente dall' A. che completano la raccolta del Monti.

Gortani, L. e M., Flora friulana con speciale riguardo alla Carnia. Udine, 1906.

Ricco di nomi volgari; peccato che non sieno localizzati!

Lagomaggiore e Mezzana, Contributo allo studio dei nomi volgari delle piante in Liguria. Genova, 1902.

La raccolta più notevole a mia conoscenza che sia stata pubblicata in Italia. È preceduta da alcuni cenni sulla fonetica ligure di N. Lagomaggiore, seguono i nomi dialettali di piante disposte per famiglie secondo il sistema linneano. Gli A. tengono conto esattamente delle località dove il nome è in uso, di costumanze, di credenze, di proverbi, di usi medicinali ecc. d'ogni singola pianta. Alla fine trovo un indice dei nomi di luogo. che poteva esser risparmiato e invece manca un indice dei nomi volgari e di quegli scientifici di piante che avrebbero facilitato di gran lunga le ricerche.

Lagréze-Fossat, Flore de Tarn-et-Garonne. 1847.

Legrand, A., Statistique botanique du Forez. 1873.

Lejeune, Flore des environs de Spa. 1811.

Lépinay G. Godin De, Noms patois des plantes de la Corrèze. Auch, 1886.

Letacq, Flore populaire des environs d'Alençon et de Carrouges (Orne), nell' «Annuaire normand». Caen, 1895, p. 289-305.

Letacq, Noms vulgaires des plantes usités dans les cantons de Vimoutiers et de la Ferté-Fresnel. Argentan, 1888.

Monti Lorenzo, Dizionario botanico veronese. Verona, 1817.

È fatto specialmente per il giardiniere. Vi si trovano perciò molti nomi dialettali per piante esotiche coltivate nei giardini e vi si nota piuttosto una relativa scarsezza di nomi di piante comuni. L'indicazione locale è sempre vaga, cioè Verona e territorio.

Marzell, H., Unsere Heilpflanzen, ihre Geschichte und ihre Stellung in der Volkskunde. Ethnobotanische Streifzüge, Freiburg, 1922.

Marzell, H., Die Tiere in deutschen Pflanzennamen. Heidelberg 1913.

Moutier, Glossaire patois des végétaux du Dauphiné (nel «Bull. de la Soc. d'Archéol. de la Drôme». Valence, 1889—1890).

Fonti. 9

Nemnich, Allgem. Polyglotten-Lexikon der Naturgeschichte. Hamburg, 1793.

Olivier, E., Flore populaire de l'Allier. Moulins, 1886.

Paque, De vlaamsche volksnamen der planten, van Belgie Fransch-Vlanderen en Zuid-Nederland. Namen, 1896.

Passerini, G., Flora dei dintorni di Parma, con una lista di nomi volgari. Parma, 1852.

Penzig, O., Flora popolare ligure. Genova, 1897.

L'A. à pronta per le stampe una «Flora popolare» di tutta l'Italia, di cui questa flora speciale fa parte.

Pirona, G. A., Vocabolario botanico friulano. Udine, 1862. Sono i materiali del vocabolario friulano.

Pollinius, O., Flora veronensis. Verona, 1822.

Pochi nomi e anche quei pochi poco attendibili.

Pritzel e Jessen, Die deutschen Volksnamen der Pflanzen. Hannover, 1882.

Re, Flora torinese. Torino, 1825.

Sono i nomi contenuti nel Colla.

Rouger, F. A., Topographie statistique du canton du Vigan. Montpellier, 1819.

Contiene fra il resto un elenco di nomi di piante in uso nel Gard.

Raggi, L., Flora popolare della Romagna. Bologna, 1904.

Rolland, E., Flore populaire ecc. I-XI. Paris, 1896.

Sacaze, J., Flore populaire de Luchon, nella Rev. des Pyrénées 1890.

Saccardo, P. A., Flora trevigiana, in Atti del R. Ist. veneto. Venezia 1864, serie III, t. VIII e IX e serie V, t. VI.

Saccardo, P. A., Flora tarvisana renovata, in Atti del R. Ist. veneto. serie IX (1916—1917). Nel saggio questa seconda opera è segnata Saccardo II. In ambedue sono contenuti molti nomi volgari di piante in uso nel territorio di Treviso.

Saccardo, Domenico, Dizionario dei nomi volgari delle piante medicinali ecc. in Archivio di Farmacognosia e scienze affini. Anno VI/8, 1917.

Il titolo promette molto; il lavoro è una completa disillusione.

È una raccolta di nomi volgari di piante fatta senza cura e senza amore. I nomi non sono còlti dalla viva voce del popolo, ma spigolati malamente da opere a stampa. È piena zeppa di errori. A un linguista questa fretta di buttar giù alla carlona i poveri nomi, maltrattandoli e torturandoli in mille modi, fa male!

- Savoy, H. P. C., Essai de Flore romande. Fribourg, Fragnière 1900. cfr. Bibliographie linguistique de la Suisse romande nr. 1389.
- Schroeft, O., Die Ausdrücke für den Mohn im Galloromanischen. Eine onomasiologische Studie. Graz, 1915.
- Schulz, H., Vorlesungen über Wirkung und Anwendung der deutschen Arzneipflanzen. Für Arzte und Studierende. Leipzig, 1919.
  Accanto alle notizie d'indole scientifica, vi si trovano molte osservazioni d'indole folkloristica, assai importanti talora per la spiegazione dei nomi.

- Schurter, H., Die Ausdrücke für den «Löwenzahn» im Galloromanischen. Halle, 1921.
- Spitzer, L., e E. Gamillscheg, Die Bezeichnungen der «Klette» im Galloromanischen. Halle, 1915.
- Ulrich, Beiträge zur bündnerischen Volksbotanik. Chur, 1897.
- Zangheri, P., La Flora del circondario di Forli, nel Nuovo Giornale bot. ital. vol. XX No. 1 (1913).

Alla fine del lavoro si trova un «Dizionarietto-indice dei nomi vernacoli citati»; c'è qualcosa di nuovo che manca al rispettivo dizionario dialettale.

Zersi, E., Piante vascolari della provincia di Brescia. 1871.

I nomi volgari qui contenuti fanno l'impressione d'esser stati raccolti dall' A. stesso. Peccato che manchino indicazioni più esatte del luogo dove essi sono in uso!

### Vicende tra cosa e parola.

(Armonie di pensiero nella scelta del legame ideologico tra il colchico e il suo nome.)

#### 1. Epoca e durata della fioritura.

# § 1. Il valore simbolico del colchico in relazione col tempo anormale della sua fioritura.

Quando tutta la campagna à ormai assunto il triste aspetto autunnale e quando sono già scomparsi quasi tutti i fiori, ne sboccia ancor uno, l'ultimo: il colchico. Nelle praterie umide, sui cigli de' fossi, subito dopo il taglio dell'ultimo fieno, s'aprono un varco tra i fili d'erba bassi e pungenti i teneri fiorellini del colchico, irrompendo svelti e diritti dal suolo, senza foglie e senza stelo, e quel colore bianco violetto ancor vivo della loro corolla spicca sul verde già smorto del prato, come un ultimo ricordo di vita tra la natura agonizzante.

I dotti lo dissero semplicemente *flos automnalis* (Cordus, 1533), cioè il fiore che impersona quasi l'autunno ed anche Linneo non trovò per la denominazione scientifica *colchicum* un epiteto determinante più adatto di quello *autumnale*  $^{1}$ ).

¹) Certamente questo flos automnalis delle antiche nomenclature è il punto di partenza delle varie denominazioni per il colchico registrate dai vocabolari di quasi tutte le lingue europee: il vocabolario tedesco à herbstblume, quello svedese à höstlök, quello polacco à jesienny, quello boemo jeseňka, quello slovacco jasienka e da ultimo quello ungherese à öszike. Herbst, höst, jeseň, jaseň, ösz significano nella rispettiva lingua 'autunno'; sono dunque traduzioni quasi letterali di flos automnalis.

Anche molti dizionari o raccolte dialettali contengono termini per il colchico che sembrerebbero provenire dalla stessa fonte per via di traduzione: il Ricci riporta un *erba d' autun* per Trento (che in ogni caso andrà corretto in *fior d' aotúm*, raccolto da me personalm. nel contado della città), il Constantin et Gave riporta un *boqe d' utwan* per St.-Jean-de-Tholome, Bacher («*Die Mundart von Luzern*») per Luserna un *herbestroase* in luoghi dove *boqe* e *roase* anno il valore generico di 'fiore' (per il primo cfr. *Diction. sav.* del Constantin et Désormeaux e P. E. Guarnerio, *La rosa delle Alpi*, pag. 679). I vocabolari del dialetto piacentino e mantovano registrano il termine lievemente modificato nel concetto *fiôr dall' inveran* (Foresti) e *fior d' inveran* (Arrivabene), che

I poeti lo chiamano «il pallido fiore della primavera dissepolta», il «bel fiore malvagio che i fiori uccide e semina le brume» e vedono raccolta

corrisponde a quello diffuso in molti dialetti della Svizzera tedesca winterbiume (Aargau, Basel, Luzern) e a quello polacco simokwit, da sima 'inverno' e kwiat m. 'fiore'.

Trattandosi però d'un' idea che non richiede nè voli audaci di pensiero nè nozioni speciali di botanica, essa può benissimo esser venuta spontanea alla mente del popolo come la più ovvia, senza l'aiuto della terminologia dotta. Cosicchè riesce in questo caso difficile distinguere quello che è creazione indipendente da quello che è semplice riproduzione del termine letterario.

Anno, per esempio, tutte le parvenze d'essere di fattura popolare il nome valsuganotto *fior de tardiva*, r. p. [49] di Agnedo e quello primierotto *fior de ferdima*, r. p., in due regioni dove l'autunno è detto *tardiva* (sconosciuto, a quanto pare, al Merlo, chè vi manca fra i derivati di *tardus* significanti autunno, cfr. a pag. 71) e rispettivamente *ferdima* (cfr. Merlo, pag. 75).

Aggiungo finalmente la denominazione piemontese per il colchico citata dal Colla cap de l'invern, che il Camisola riproduce per cap d'invern, dove l'idea è meno vaga, cioè 'il fiore che annuncia il principio', il 'capo dell'inverno' (cfr. il lanc. capeverne, gessopl. capemmerne, a Sora kape' emmèrne /caput hiberni] citati dal Merlo, 200).

Per quella vicenda per la quale nel toscano da 'fiore della prima-vera' si venne al solo primavera, come nome della Primula veris, o da 'fiore di maggio' al solo maggio, come nome del Viburnum opulus, da 'fiore dell' autunno' si venne semplicemente ad 'autunno': galiziano outonos (Castro), savojardo (Lullin, Bellevaux) lou-z-eutwan [= 'les automnes'] (Constantin et Gave); svizz. rom. (Vaud) aoutounéta [187] f. (Gauchat), trent. (Valle dell' Avige, Cei) aotonái [161], m. pl. (r. p.); a Borno nella valle del l'Oglio imvernaröla [104], raccolto dal prof. Jaberg.

Questa denominazione è comune anche all' *Euphrasia officinalis L.*, che fiorisce pure d'autunno: *ôtonnéta* (= 'petite autonne', petite herbe de l'automne) f. è registrato dal Bridel per il canton Vaud, *ôténéta* f., *outénéta* f. dal Savoy per il friburghese.

Altrove l'indicazione di tempo è più esatta; si adduce il nome del mese (settembre, ottobre, novembre) oppure si ricorre al nome di qualche santo, la cui festa cade intorno al fiorire del colchico: ticin. (Signora, Val Colla) fiorina de setembre [166] o più semplicemente setembre (Merlo, III, 196), genov. (Cairo Montenotte) setembrina f. (r. p.) [255], pavese (Vigevano) setembrin (r. p.) [159]; piacent. outtubreen (Bracciforti) [152] = anche Chrysanthemum hybridum, trent. (Valvestino, Cadria) fiúr de mesú [81] (r. p.) [= fiore d'ottobre], trevis. (contado di Crespano) fiór de sammartin [46] (r. p.) [= fiore di novembre] mesú (cfr. Battisti, Valvestino, pag. 60) = ottobre, principio d'autunno; cfr. Merlo I, 78; circa sammartin nel senso di mese di novembre, cfr. il piccolo elenco di nomi rustici bellunesi del Nazari a p. 103.

È san Michele, che scade al ventinove di settembre, il santo che doveva prestarsi maggiormente al battesimo del colchico, se non in Italia, dove non trovai che il *michelin* [90] del contado di Ferrara, riportato dal Ferraro e il nome italiano *fior di S. Michele*, rifatto su questo o su altri nomi dello stesso

nella sua corolla tutta l'amarezza di quello che fu sospiro indefinito, desiderio inespresso, passione insodisfatta <sup>1</sup>). Un poeta come il Gozzano, la cui anima stanca doveva essere tanto sensibile alle stanchezze autunnali della natura «nel mestissimo giorno degli addii» s'indugia a contemplare con religioso raccoglimento quei «pendii già trapunti di bei colchici lilla», che sembrano far più tranquilla e più chiara «la morte dell' estate» <sup>2</sup>).

E veramente il colchico, come ogni altra cosa d'autunno, emana un vago senso d'amarezza e il suo apparire mette la malinconia anche nel core più semplice, in quello del pastore come in quello del poeta. Nel linguaggio popolare dei fiori esso esprime: 'meditazione, rammarico' 3);

tipo (cfr. Dizionario delle scienze naturali, redatto da vari professori del giardino del re, Firenze, Batelli), almeno in terra tedesca, nella Germania, nella Slesia, nella Boemia ecc. Questo nome è diffuso anche in Germania, nella Slesia, nella Boemia (nel «Riesengebirge»): cfr. per il tedesco in generale: Michaelisblume (Nemnich, Polygl.-Lex.), Slesia: Michaelsblume (Pritzel u. Jessen), Riesengebirge: Michaelswurz (Hegi), Boemia del nord: Michaelswippeln [— cipolle di S. Michaele] (Hegi). Nella Svizzera tedesca a Waldstätten è il giorno di S. Gallo (16 ottobre) il punto di partenza per la denominazione del colchico: Gallabluema (Hegi).

Nel veronese *Michelin* significa il 'regolo' e il 'fiorrancino', due uccelletti che annunciano con la loro presenza l' approssimarsi dell' inverno (cfr. A. Garbini, *Antroponimie ed omonimie nel campo della zoologia popolare*. Verona, 1919, pag. 85); cfr. *els miquelincs*, così si chiamano nella Catalogna a Sant Feliu le ghiande della quercia che maturano intorno alla festa di S. Michele (R. Marx, in *RDR* VI, pag. 11).

Accanto a questo però ricorrono anche altri nomi di santi, come il francese herbe d' Ste Catherine, f. a Saint-Amé nei Vogesi (Haillant, pag. 170), e il francese saint-lubin = colchico citato dal Graves per l'Oise.

') Gozzano, Colloqui, pag. 83; D' Annunzio, Laudi II pag. 341 v. 4, v. 8, v. 14, pag. 401, v. 24: D' Annunzio, Il fuoco, pag. 21, Pascoli, Myr. 66, 2; cfr. ancora Hermann von Gilm, Gedichte pag. 87, Freiligrath, Ges. Dicht. 4, 40.

Nel mestissimo giorno degli addii mi piacque rivedere la tua villa. La morte dell' estate era tranquilla in quel mattino chiaro che salii tra i vigneti già spogli, tra i pendii già trapunti di bei colchici lilla.

Forse vedendo il bel fiore malvagio che i fiori uccide e semina le brume, le rondini addestravano le piume al primo volo, timido, randagio e a me randagio parve buon presagio accompagnarmi loro nel costume.

Gozzano, Colloqui, 83.

3) Cfr. il Dizionario di floricultura ossia catalogo alfabetico, descrittivo, illustrato del dott. Paolo Corbelli, Reggio-Emilia, 1873.

portato sul petto da una contadinella, il colchico significa: 'i miei giorni felici sono passati!' 1); offerto da un pastore all' amante d' un tempo, il colchico dice: 'non t'amo più come una volta!' 2). La sua apparizione è il primo annuncio che s'appressa l'inverno, il nemico degli ammalati di petto; chi ne presente la prossima fine, alla vista di questi fiori, suoledire sospirando: «les poitrinaires peuvent s'apprêter, voici les voillottes qui se montrent!» 8).

È dunque l'immagine d'ogni rimpianto: dell'amore che finisce, della felicità che si dilegna, della vita che tramonta. Sì, anche della vita che tramonta, chè, se mancano proverbi o denominazioni popolari del colchico ispirate a questo concetto, il popolo svizzero (di Soletta) ci à conservato un curioso uso metaforico del nome *Kiltblume* 'colchico'; esso figuratamente venne a dire «capelli grigi» <sup>4</sup>).

I colchici, la prima canizie della natura, diventano dunque nel linguaggio popolare, con una metafora altrettanto ardita quanto graziosa, i capelli grigi (la prima nevicata!) sul capo d'un vecchio.

Chissà quante volte il vecchio contadino stanco dalle fatiche d'un intero anno, alla vista di quest'ultimo fiore non avrà pensato, crollando tristemente il capo: ecco un compagno del mio destino, ecco un'ultima illusione di vita! Di fatti la vita è proprio così: un po' di primavera seguita da un lungo e lento autunno che si sforza di non trasformarsi in verno!

Se è vero che ogni fiore à la sua anima, la sua volontà, il suo destino, si direbbe che la natura si sia compiaciuta qui d'attuare un ultimo sforzo di vita prima di morire completamente. E lo sforzo è affidato a tutta la specie; l'individuo si dà per vinto dopo un sol giorno di vita; donde

<sup>1)</sup> Symbolique du colchique: le colchique signifie: \*mes beaux jours sont passés\*. Leneveux 1837, citato dal Rolland.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Si attribuisce questo valore simbolico al colchico in qualche valle del Trentino. Nella Baviera secondo un' informazione d' un collega cortese il colchico significa simbolicamente: «ist's aus!», cioè «la è finita» sottinteso con l'amore o in generale con le speranze.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Informazione avuta privatamente dal prof. Jud (lettera del 6 febbraio 1920). Il proverbio vale, a quanto pare, per la Franca-Contea.

<sup>4)</sup> Cfr. Durheim, Schweiz. Pflanzen-Idiotikon. Bern 1856, pag. 24. Sotto l'impressione del color bianco e della lanosită dei frutti nelle specie di Eriophorum, questa pianta fu ideata nel Riesengebirge come una vecchierella, donde il suo nome ala mäde, cioè, «alte Mägde», (Hegi II, 16), un processo di fantasia simile a quello per cui una bambina napoletana, impressionata dai baffi e dal pizzo bianco di suo nonno, chiamava nonno tutte le spazzole bianche, gli spazzolini da denti, i piumini che si adoperavano per incipriare, e qualunque oggetto avesse pelo bianco. Cfr. D'Ovidio nella traduzione della, Vita e lo sviluppo del linguaggio, di G. Dwight Whitney, pag. 49, n. 1.

il nome di *efemero* dato al colchico già dai Greci e passato poi al latino e all'italiano 1).

Ma mentre uno avvizzisce e scompare, ne spuntano altri nuovi all' intorno anch' essi ugualmente agili ed ugualmente fragili. Così lo spettacolo delle distese dei prati chiazzate di colchici varia di giorno in giorno: sembra che questi fiorellini dalla notte al mattino seguente vadano girovagando irrequieti. Ecco il perche del grazioso nome francese per il colchico: la promeneuse, raccolto personalmente dal Rolland a Caudebecles-Elbeuf [Seine-Infer.] e così pure di quello polacco rossiad colchico da rossiadae, casa da un luogo all'altro, diffondersi rapidamente in parecchi luoghi'.

# § 2. La presupposta inversione dell'ordine biologico: il figlio che nasce prima del padre!

Il colchico è dunque un' ultima fugace rievocazione della primavera e tutta l'esistenza della piccola pianta sembra asservita a quest' unico fine. Il sistema naturale di sviluppo ne è perciò completamente sconvolto: le altre piante sono in fiore ed essa è in frutto, le altre piante sono in frutto ed essa è in fiore. Abbiamo dunque anche nel regno dei fiori i privilegiati, i ritardatari, i ribelli! E non doveva apparire sorprendente che un fiore riuscisse a vivere fuori del tempo (cfr. il nome tedesco Zeitlose!<sup>2</sup>) cioè 'il senza tempo', il fiore 'fuori di stagione, e quello slavo

<sup>1)</sup> Dioscoride [De M. m. IV, 84] identifica il χολχικόν e l' ἐφίμερον e avverte di non scambiarlo con la cipolla da cucina. Ne parlano pure Nicandro [Alexipharmaka, 250. 849] e Teofrasto [H. pl. IX, 16, 6]. Plinio [H. n. XXVI, 122, XXV, 170] lo annovera fra i medicamenti più efficaci e lo descrive così: «ephemeron folia habet lili, sed minora, caulem parem, florem caeruleum, semen supervacuum, radicem unam digitali crassitudine».

Il Meyer nella sua famosa storia della botanica cita un *ephemeron* usato nel primo secolo dopo Cristo da Scribonius Largus; ad esso si ricollega il termine *ephemerum* in uso presso i dotti dal cinquecento in poi: *ephemero* dell' Anguillara (1561), *efimero* del Mattioli (1568), *ephemerum* del Bauhin (1671), *ephemero* del Durante (1684) e in fine *efemero* e *efimero* della Crusca. Nella Crusca è citato il passo dai *Discorsi* di Mattioli (*Discorsi* di Pietro Andrea Mattioli ne' sei libri di Dioscoride, della materia medicinale ecc. Venezia, Alberti, 1604) dove si parla del colchico (2, 1163): «il colchico, il qual chiamano alcuni efemero, ed altri bulbo salvatico, produce nella fine d'autunno il suo fiore biancheggiante simile al zaffarano».

²) Cfr. tedesco basso tidl"otje, tidl"oscken, tidl"okelken (Göttingen, Braunschweig), sitlose(n), sitlosa (Schweiz) =  $Leukotum\ vernum\ L$ .; sittlosen, til"oaeseke, tierloose, tielov, tielig"osken, til"oschen (unteres Wesergebiet, Braunschweig, Westfalen) =  $Narcissus\ pseudonarcissus\ L$ . (cfr. Hegi II, pag. 310 e 313).

bresvrimenka, che ne è la traduzione) che la legge di natura assegna a quasi tutto il mondo vegetale? Il nome di filius ante patrem¹), dato al colchico già nelle antiche nomenclature latine (Graebners Synopsis III, p. 18, 23) non è forse un'allusione appunto a questa tacita ribellione alle leggi di natura? Il fenomeno insolito, cioè, dello sviluppo del frutto che precede nel corso dell'anno l'apparizione del fiore fu interpretato falsamente come un'inversione dell'ordine biologico naturale: il figlio che nasce prima del padre.

# § 3. Il colchico, orologio naturale regolatore delle operazioni campestri d'autunno.

Come in generale per i popoli primitivi l'estate incominciava con l'apparire delle prime piante da pascolo<sup>2</sup>), così per l'alpigiano d'oggi il colchico vale come il cenno tacito della natura annunciante che l'autunno s'avanza a gran passi e con esso le prime brine, i primi freddi, i primi geli. Non è meraviglia dunque se il colchico nel linguaggio popolare diventa il 'fiore della brina' o il 'fiore del freddo' per eccellenza<sup>3</sup>).

<sup>&#</sup>x27;) Donde poi nella nomenclatura dotta italiana la traduzione: figliuolo prima del padre e in quella francese fils avant le père, ch'è pure il nome del l'Anemone pulsatilla (cfr. Rolland I, 16). L'italiano figliuolo prima del padre, ridotto poi semplicemente a 'figliuolo', trasse in inganno l'Urtel, che l'interpretò come uno dei probabili rappresentanti per via di etimologia popolare della base gallica vela (cfr. A. f. St. n. Spr 122 pag. 374). Nella Haute-Marné, secondo il Rolland (I, 16) fils avant le père m., è il nome della Pulsatilla vulgaris; a Malmedy (Prusse wallone) lu fi avant l' père è invece la Tussilago farfara L., la pianta che a Allos (Basses-Alpes) per lo stesso motivo è chiamata ingegnosamente: la méssoungiéra [= 'menzoniera']. Rol. VII, pag. 106.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Cfr. Höfler, Volksmedizinische Botanik der Kelten, pag. 252.

s) 1. 'Fiore della brina' è il tipo lessicale del territorio di Belluno e di Treviso: bellun. e trevis. fior de la brosa [31, 35] contenuto tanto nelle raccolte di nomi del De Toni quanto nella flora del Saccardo. A Valdobbiadene diventa brośaróli, (r. p.) e a Tarzo presso Vittorio bruśaróli, r. p. [33], ambedue al plurale. Scheuermeier raccolse a Cembra fyór dela rozáda (= 'fiore della rugiada'). E gioverà pure ricordare che questa stessa idea suggeri il nome per il colchico su tutto il territorio slavo meridionale, cioè mràzovac, mràzovnik da mraz 'brina'. E certo una delle denominazioni più squisitamente poetiche ch' io conosca per il colchico è quella di 'sorella o sorellina del gelo, cioè mràzova sestra ch' è in uso fra i contadini della Croazia. Nel contado di Castua il colchico è chiamato mràzova sestrica (nome raccolto dal dott. Ciubelli, direttore della Scuola normale di Castua). In quanto al vocabolo bróśa, cfr. Nigra, Arch. glott. XIV, 275—276, Ive, pag. 86, Alton 158, Mussafia, Nordit. Mundt. s. v. brusa.

<sup>2. &#</sup>x27;Fiore del freddo' è invece il tipo lessicale proprio del Piemonte, specialmente nella forma 'freddolina': nel contado di Torino freidoline [251] citato dal Colla e dal Re, a Montiglio freidulina [223], nel Crescentinese

E appunto il fatto che la sua comparsa è legata in ogni singola regione ad un determinato tempo, che la sua durata in confronto alla maggior parte dei fiori è brevissima e che la sua frequenza è tale da dare l'intonazione ai prati, fece diventare il colchico agli occhi del campagnolo un prezioso segnale infallibile della natura che regola le operazioni campestri d'autunno.

Fra queste senza dubbio una delle più importanti è la **seminagione**. Ebbene in molte regioni non si semina prima che non sia spuntato il colchico, tanto che i contadini dell'altipiano di Piné, per esempio, non lo conoscono che sotto il nome di *fior del somenár* [63], a Viarago *fióri de sumenár* (Scheuermeier), a Tonezza *fióri de sémena* (Scheuermeier) i montanari dei Lessini sotto quello di *semenaróle* (quasi esclusivam. al plur.) e come il campagnolo della Provenza che lo dice *flour de semenco* oppure *semenciera* (cfr. Honnorat, Mistral, Piat) e quello castigliano che lo dice *sementera* (Castro). L'epoca più propizia per l'ultima seminagione, che nell'opinione de' contadini friulani è l'equinozio d'autunno, è segnata esattamente dal colchico, cosicchè secondo un vecchio proverbio friulano *čičinĝót*, *čičinĝót* — *tant il dì e tant la ñót*, cioè quando appare il *ćićinĝót*, il colchico, il giorno è uguale alla notte 1).

sfarğurin, r. p. [217], a Casale di Monferrato farğurin, r. p. [222], a Castellinaldo ferğurina (Toppino) [241], a Fossano fraiduline, a Saluzzo fraidoline [240, 244], a Oulx (Val Bardonecchia) fredulina [254], a Bobbio fridulina [246], i due ultimi furono raccolti dall' Edmont per l' «Atlas» e appariranno al p. 972 rispettivam. al p. 992 del «Supplément»; a Bardineto nella Liguria fregiurîne [231] che tolgo dal Lagomaggiore e Mezzana. Più a nord è vivo freğine [148] 'colchico' a Zogno nella valle Brembana, raccolto per me dal prof. Caterino di Bergamo, Più esattamente fior del freddo, riproducono i seguenti termini: parmigiano fior dal fred [97], dato dal Passerini per il contado di Parma, il reggiano fiòur dal frèdd [96], registrato nel Casalí, il modenese fiour dal frèd [95] per il contado di Modena, il bolognese fiàur dal frådd [93], citato dall' Ungarelli. Il dott. Scheuermeier raccolse fyår dal frét [143] 'colchico' a Barzio nella Val Sassina, il prof. Jaberg mi comunicò gentilmente il nome piafri [102] raccolto a Ossimo, che va insieme con piafric r. p. [164] ad Arzo nel Ticinese; aggiungo ancora il valdostano fleur freide [203] avuto dalla cortesia dell' abate Henry, di cui conservo fedelmente la grafia, in uso a Valpellina e il pure valdostano èrba du frèt [205] raccolto a Châtillon dall' Edmont per il p. 986 del supplemento. A Cavédine presso Trento il colchico è chiamato séña-frét [62], il 'segna freddo', a Bria nella Lombardia semplicemente frét, comunic. dal prof. Penzig di Genova. Come ultimo della serie cito il nome fridroza f. raccolto dall' Edmont a Massiac (Cantal) per il p. 811 del supplemento.

¹) Un' altra variante suona:  $\$  'siliv $\phi$ k, siliv $\phi$ k il di ugual la  $\$   $\$   $\$  dove siliv $\phi$ k è un' altra denominazione friulana del colchico.

Pure d'una certa importanza nell'attività campestre è in quest'epoca la raccolta del grumereccio. In molti luoghi del territorio alpino esso non si ritiene maturo che dopo la comparsa dei primi colchici; prima di essa non deve esser falciato 1). Altrove invece dove il colchico spunta appena dopo la raccolta del grumereccio, la si ritiene precoce, se subito dopo non fiorisce il colchico. Ecco la ragione del nome della Svizzera romanza marzolyè di rekóou della val d'Anniviers nel Vallese [200], dove marzolyè (allato a marzolyèta) è il nome del croco e del bucaneve (informaz. del prof. Gauchat) e dove rekóou significa il grumereccio 2); anche a Bedollo sull'altipiano di Piné il colchico è chiamato il fiore del grumereccio' [fior del liĝor, 63] 3).

Lo sguardo s'allarga dunque allo spettacolo di tutta la campagna e la fantasia popolare cerca un filo ideologico che congiunga l'apparizione di questo fiore con uno dei tanti aspetti della vita campestre d'autunno. Tuttavia, a giudicare dai nomi, sembra che in generale il pensiero del popolo non abbia saputo staccarsi dal prato a pascolo, dalla naturale dimora del colchico. Siamo all'epoca in cui l'uva matura sta per esser pigiata nei tini; il colchico cresce certamente anche in regioni dove è coltivata la vite. Fra la ricca varietà di denominazioni per il colchico neppur una che sia ispirata dall'autunno, come stagione della vendemmia, come il vendémi per eccellenza. È l'attività del pastore, l'aspetto dei pascoli autunnali l'associazione di pensiero più spontanea, più semplice: siamo verso la fine dei pascoli e il colchico ne è il primo segnale, donde il nome garde-vache on cesse de mener les vaches aux champs; on

<sup>1)</sup> Devo quest' informazione alla cortesia del sig. prof. Pult, il quale mi scriveva in proposito: «quando spunta il colchico il grumereccio è maturo e deve esser falciato (regola di contadini che vale per tutto il territorio grigione).» Lettera del 16 ottobre 1920.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Cfr. E. Tappolet, Le regain et la pâture d'automne dans les patois romands, Lausanne 1912, pag. 4 sg.

³) Anche la terminologia dialettale tedesca conosce Kroametbleamerl 'colchico', cioè Krummet-blume, ch' è termine d'uso nella Stiria sup. distretto Murau (comun. gentilm. dal dott. Gr. Butta di Cilli) e blaue Grummetblume è stato raccolto nella Baviera superiore da corrispondenti del dott. Marzell.

<sup>4)</sup> Il nome garde-vache 'colchico' mi rammenta per analogia dell' idea quello pure francese tire-lochô (= 'tire-lait') in uso a Les Fourgs nel Doubs per l'eufrasia (Euphrasia officinalis); il Rolland, che n' è la fonte (cfr. vol. VIII, pag. 166) la spiega così: «cette plante fleurit en automne, époque à laquelle les vaches commencent à donner moins de lait». L'epoca comune della fioritura à condizionato appunto alcuni punti di contatto nella terminologia delle due piante; ad esempio, nel Friburghese sotto il nome ôténéta, f., outenéta f. o simili s' intende tanto il colchico quanto l'eufrasia.

les garde à la maison». E non è questa la sola denominazione che s'ispiri a questo concetto. Nella Spagna il colchico è comunemente detto quitameriendas. È termine citato da ogni vocabolario. Il Diccionario de la lengua castellana por la Real Academia española, Madrid 1809 tenta di darne anche la spiegazione: lo ritiene derivato da quitar e meriendas «por alusión al mal sabor de la planta», cioè il cattivo sapore del colchico, dato il suo contenuto velenoso, lo rivela per immangiabile. La spiegazione mi sembra un po' tirata.

Il sign. Castro di Madrid ebbe la cortesia di comunicarmi alcune voci spagnole per il colchico, fra cui quitameriendas con le varianti galiziane quitamerendas, tollemerendas, tallamerendas (quest'ultime tre nel senso Colchicum montanum L.] e vi aggiunge la seguente nota esplicativa: «en automne les paysans ne goûtent pas à la campagne à cause de la brièveté des journées; le nom c'est donc l'enlève-goûter. Herzog nel suo ottimo studio sui nomi romanzi dei pasti quotidiani 1) a pag. 80-81 accenna allo spagnolo merenda nel significato di «Spätweide», cioè di 'pascolo tardivo' e d'altro canto nel contado di Bilbao e in tutta la provincia di Álava<sup>2</sup>) è in uso per il colchico il nome despacha-pastores, alla lettera 'spaccia-pastori', cioè il fiore che annuncia l'epoca in cui i pastori, finiti i pascoli, vengono licenziati. Quita meriendas è dunque il parallelo semantico di despachapastores; i due nomi si illuminano e si completano a vicenda. Il concetto è lo stesso in ambedue, varia soltanto l'espressione di esso: quitameriendas allude alla sospensione, data la stagione avanzata, dei pascoli all'aperto e despacha-pastores al licenziamento dei pastori che ne è la conseguenza.

Queste denominazioni spagnole ricordano una molto curiosa viva in alcuni parlari dell' Italia settentrionale: nel contado di Parma questi fiorellini sono chiamati *fami*, cioè 'famigli' (cfr. Passerini), così a Strembo

<sup>1)</sup> P. Herzog, Die Bezeichnungen der täglichen Mahlzeiten in den romanischen Sprachen und Dialekten, Zürich 1916.

Si pensi che il giorno che segna la fine del pascolo è un giorno solenne di festa nella vita degli alpigiani, si pensi che l'entrata in villaggio, come l'uscita, delle mandre reduci dai pascoli d'alta montagna e il ritorno alla vita chiusa e tetra della stalla è sentito come un tale avvenimento, che tutto l'autunno presso il popolo udinese (Gemona) ne derivò il nome (sierade, cioè serrata = 'autunno') a quel modo stesso che tutta la primavera presso i pastori della Svizzera francese deve la sua denominazione (Blonay, Polliez-Pittet, Vaud sailli-fro m. da \*sălire făris ecc. cfr. Merlo I, pag. 53) a quel fortunato momento, in cui il bestiame, «serrato» lunghi mesi nelle stalle, può di nuovo uscire all'aperto a rivedere il sole.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Cfr. Baráibar y Zumárraga, Vocabulario de voces usadas en Atava, Madrid 1903.

nella valle di Rendena (Trentino) fambi [73]; così nel circondario di Verona 1) famegi (cfr. Monti); a Capriata d'Orba (Novi Ligure) la stessa idea ritorna sotto foggia un po' diversa, qui il colchico è detto servitù [255]. Questi nomi sembrerebbero alquanto enigmatici, se il lessico popolare stesso non ci venisse in aiuto. A Zevio, sempre sul territorio veronese, questo nome s'è conservato nella sua integrità, non avendo esso qui, a quanto pare, subito quelle riduzioni, conseguenze inevitabili del continuo uso, le quali ànno reso le altre voci quasi incomprensibili. Il colchico qui si chiama faméi ke serka parón [56], nome raccolto dal dott. Adriano Garbini. Si tratta dunque d'una delle figure più tipiche nella vita rustica d'autunno, di quei famigli colonici, che finiti i principali lavori campestri, in quest'epoca vanno a zonzo inoperosi in attesa d'un nuovo padrone e il colchico quasi li impersona<sup>2</sup>). E similmente il colchico impersona anche gli scolari ch'ora incominciano ad andare a scuola. Il nome acolî [= 'écolier'] 'colchico' in uso nel dipartimento della Mosa (cfr. il Glossaire del Labourasse) è una trovata veramente geniale della fantasia popolare; non è graziosissima l'immagine di questi fiorellini che coprono a gruppi ineguali le distese dei prati d'autunno, come fossero tanti scolaretti che se ne vanno a frotte alla scuola?

Ed ecco che il primo colchico è la campanella che chiama a raccolta i ragazzi per l'inizio delle lezioni, donde il nome valsuganotto per il

Negli « Usi e pregiudizi de' contadini della Romagna» (Arch. stud. trad. pop. del Pitré, vol. III 317 359 e 477—530) di Michele Placucci trovo un capitolo (VII) che tratta appunto «del procedere de' contadini co' loro padroni»; tolgo da esso questi tre versi che soglion esser cantati da famigli al principio della primavera quando non anno preoccupazione alcuna:

«Patron e canta e meral; Ajò fura dal scherp Chi m' à mantnù st' inveran.

Questi versi mi ricordano quel proverbio lombardo citato dal Giusti:

Quando nas a malgariton, da part tut ghè di padron, quando canta il ghirlingò, chi à cattivo padron mutarlo può. Questo alternarsi di padroni e famigli à dunque un' importanza capitale per la

vita e per i lavori di campagna.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Più precisamente a Chiampo, a Montebello e lungo tutta la zona di colline sul confine vicentino.

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Il corrispondente semantico di 'famigli' è 'padroni', ch' è il nome del croco, tanto nel veronese patróni (che sembra non indigeno, perchè qui padrone è parón) quanto nel parmigiano patron (cfr. Passerini) e nel rendenese patrón quanto nel ligure patrón. Questi nomi riproducono dunque la figura di quei padroni di poderi che al principio della primavera, trovandosi ancora sprovvisti di lavoratori ('famigli'), s' affrettano a cercarli per le imminenti operazioni campestri. Secondo il vocabolario parmigiano del Malaspina patrón è l' Eranthis hiemalis, Sal. (cfr. anche Rol. I, pag. 89).

colchico kampanéle da skóla, in uso al Borgo [47]. Anzi qui i fanciulli di campagna alla vista dei primi colchici sogliono esclamare più o meno giulivi: i sóna da skóla! cioè «si suona da scuola» 1). A poca distanza da Borgo, a Sella, il colchico nel linguaggio contadinesco diventa un inesorabile 'scaccia-signori'  $[s\hat{g}$ ára-sióri, m. pl. 47], vale a dire il fiore che costringe i villeggianti a ritornare in città.

## § 4. Le voci della natura (il canto degli uccelli) e l'apparire del colchico.

Una delle note tristi sul finir dell'estate è quel gracchiare stridulo e cupo dei corvi e delle cornacchie, che in questa stagione s'adunano in maggior copia sopra le messi mature, facendone qualche volta addirittura strage. Questi uccelli sono nel regno animale quello che il colchico è nel mondo de'fiori: tristi presagi del brutto tempo, come il canto del cuculo e l'apparire di certi fiori sono le prime liete novelle che «zefiro torna, e 'l bel tempo rimena».

In tal modo il corvo e il cuculo concorsero ambedue, ciascuno in varia misura, alla nomenclatura popolare del colchico: il corvo, simbolo dell' autunno, per designare l'epoca in cui spunta il fiore; il cuculo, simbolo della primavera, per designare quella in cui appare il frutto. Già in un trattato di fioricoltura della fine del settecento (è del 1674) è citato come nome usato allora in Francia per il colchico coucou e ancor oggi a Bournois (Doubs) il frutto del colchico si dice coucou (accanto a cocu). Così pure a Givoletto nel Piemonte è vivo coucou 'colchico in frutto', donde poi ris d'l coucou [216] = 'riso del cuculo' ai piccoli semi; a Vignolo e a Cuneo si usa invece il derivato demin. coucounat (sono termini del Colla); nel Pavese a Zavattarello il colchico è detto kuku (com. pr.) de kukú (plur. masch.) à raccolto Scheuermeier a Arcumeggio nel mandamento di Cuvio; da ultimo a Calliano nella valle dell' Adige ebbi io stesso fôje del kúko, f. pl. [161] per il colchico in abito primaverile.

Questi i pochi punti dove il cuculo entrò a far parte della terminologia popolare del colchico, mentre le creazioni metaforiche suggerite dal corvo ricorrono per una mirabile armonia di concezione su tutta la grande Romania: nell' Italia superiore, nella Francia occidentale e ai due lembi estremi, nella Spagna e nella Rumenia.

¹) Cfr. il nome tedesco 'Schulblume'; cioè 'fiore della scuola', che nelle varianti fonetiche corrispondenti ai diversi dialetti è in uso nella Svizzera tedesca, nell' Argovia, nella Turingia e nella Svevia (cfr. *Idiot.* V, 88, Pritzel u. Jessen ecc.).

<sup>2)</sup> Nouveau traité pour la cultivation des fleurs, Paris 1674, cfr. a pag. 99. Non porta il nome dell'autore.

<sup>3)</sup> Comunicatomi privatamente dal maestro del luogo.

A Soave nell'agro veronese [59] fu raccolto dal prof. Garbini il nome  $gr\'{o}le$  'cornacchie', attribuito al colchico,  $park\'{e}i$  i fioris quando vien le  $gr\'{o}le$ ; questa la spiegazione dell'interrogato 1). Nella valle di Tasino (alta Brenta) il colchico è detto con un plurale collettivo  $kr\'{o}i$  'corvi'. Per la Francia l'Edmont promette un  $k\~{o}rb\'{e}$  m. p. accanto a un fleurs de  $korb\'{e}$  al punto 963 del «Supplément» d'imminente pubblicazione. Il sig. Castro mi comunicò nocella do corvo = 'colchico' per il territorio galiziano e  $c\'{e}pa$  ciorci, 'cipolla di corvo' = 'colchico' è registrato dal Puscariu 2).

#### § 5. Il colchico, profeta del tempo.

Tutti questi nomi sono dunque ispirati dalle due sensazioni associate, quella visiva d'un fiore che spunta e quella pure visiva e insieme uditiva d'un uccello che contemporaneamente appare o si diparte, mandando il suo saluto col canto. Basta che il campagnolo apra gli occhi e la gran madre Natura à per lui mille cenni, mille simboli, mille risorse; essa l'avverte di tutto: dell'ora che passa, del sole che tramonta, della stagione che si rinnova, con mille piccoli umilissimi mezzi, con un soffio di vento, con la forma d'una nube, col canto d'un uccellino, col profumo d'un fiore.

E specialmente la flora nella sua infinita varietà di forme, di colori, di condizioni di vita gli parla nel suo muto linguaggio, compreso appunto solo da chi vive tutto in essa e per essa<sup>3</sup>).

La Calendula officinalis L., per esempio, apre più o meno la sua corolla a seconda delle ore della giornata: ecco l'orologio del contadino (donde horloge des villageois, horloge de village, espouse du soleil, fiancée du soleil! cfr. Rolland, VII, pag. 163); i fiori della Mirabilis

¹) In proposito il prof. Garbini mi scrive: «gròle, sono da noi i corvi reali (Corvus frugileus L.) che arrivano sui monti veronesi numerosissimi in settembre e ottobre, dunque proprio quando fiorisce il colchico». Del resto i contadini stessi dicono che questi fiori si chiamano così «parchè i sse vede quando vien le gròle».

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Dal punto di vista onomasiologico è certamente interessante citare qui il termine alsaziano per il colchico *Rammenschüejel* = 'scarpine di corvo' (cfr. *Elsässisches Wörterbuch*, III, 403). *Ramm* è vocabolo antico che significa 'corvo, cornacchia'; ricorre nel composto *Nachtram* = 'corvo notturno', nome speciale d'un uccello (*Caprimulgus*) e in *Ramschfedere* ch' è pure nome di pianta nel Vallese tedesco (del *Taraxacum off*. e dell' *Anthriscus sylvestris*, cfr. Schurter, *Löwenzahn*, p. 66), cfr. anche Marzell, pag. 151.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Cfr. Heinrich Marzell, *Die heimische Pflanzenwelt im Volksbrauch und Volksglauben*. Il quarto capitolo di quest' interessantissima operetta è dedicato alla 'flora nelle superstizioni rurali' (*Die Pflanzenwelt im landwirtschaftlichen Aberglauben*).

Jalapa L. s'aprono poco dopo le ventidue (donde il nome genovese vindidue, Olivieri), contate da un tramontare del sole all'altro, come usavasi un tempo in Italia: ecco un altro orologio; la Carlina acaulis L. resta aperta finchè splende il sole e si chiude quando esso incomincia a velarsi di nuvole: ecco l'igroscopio del campagnolo (donde il nome baromètre nella Haute-Marne e nell'Aube, Rolland, VII, 110). É facile dunque figurarsi con quale vigile attenzione sia atteso il colchico, che per il popolo della campagna non è soltanto l'orologio naturale regolatore delle ultime operazioni, ma anche una specie di profeta del tempo 1). Di fatto i bulbi del colchico scendono nel suolo tanto quanto è necessario perchè il freddo invernale non penetri fino ad essi, a diversa profondità dunque secondo le annate e secondo le regioni; ed ecco il colchico diventare sulla bocca del popolo francese e del popolo rumeno il 'mago', 'l' indovino' del tempo. Così almeno mi spiego la denominazione per il colchico mage, citata dal Beauquier per Marchaux nella Franca-Contea e quella rumena ghicitori, che letteralmente è appunto l'indovino. Potrebbe esser chiamato così anche nel contado di Reggio Emilia, dove d'autunno si suole misurare con un'asticciola di legno la profondità dei bulbi del colchico nel terreno, per trarne auspici sulla rigidità del prossimo inverno e sulla venuta più o meno imminente delle brine e della neve. E similmente a Ranzanica presso Bergamo è diffusa fra i campagnoli la credenza che al colchico debba presto seguire infallantemente la prima neve, donde il grazioso nome popolare camanef [145]2).

## § 6. L'idea di 'lucignolo' (veilleuse).

Chi ebbe occasione di trovarsi d'autunno in un prato alpino e di contemplare quelle innumerevoli chiazze bianche sul fondo più oscuro dell'erbetta, avrà avuto certo l'impressione di piccoli lumini accesi, tanto

<sup>1)</sup> Eberli (Beitrag zur thurgauischen Volksbotanik) all' articolo Colchicum autumnale osserva: «ihr frühzeitiges Auftreten gilt als Vorzeichen eines strengen Winters» (Hinterthurgau).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) È frutto d'una diligente inchiesta fatta, dietro mia domanda, dal prof. Caterino del liceo «Sarpi» di Bergamo fra i suoi allievi. Ringrazio qui pubblicamente il professori e gli anonimi raccoglitori.

Riguardo all' uso del colchico come profeta della neve, ritengo di non dover passar sotto silenzio un uso simile in voga fra le popolazioni tirolesi col verbasco. Se la spiga dei fiori copre quasi tutto lo stelo fino in fondo, la neve sara precoce; se alla prima fioritura fanno seguito ancora nuove foglie, dopo la prima neve, avremo una lunga serie di giornate belle; se invece i fiori stanno solamente all' apice dello stelo, verso la primavera una lunga copiosa nevicata darà l' ultimo addio all' inverno (cfr. Zingerle, Bräuche und Meinungen des Tiroler Volkes, Innsbruck, 1857, cfr. pag. 105).

più che ogni corolla è divisa in sei lembi simili a sei piccole lingue di foco azzurrine.

Doveva così sorgere spontanea alla fantasia popolare l'immagine di 'fiamma', di 'lucignolo', di 'candela' 1). Jaubert nel suo glossario cita il nome veillote 'colchico' in uso a Clairvaux e lo spiega così: «veillote 'colchique d'automne', parce que les fleurs ressembleaient parfaitement à des flammes de veilleuses sortant de terre; le spectacle est d'autant plus saisissant qu'à l'époque de la floraison de cette plante, les prairies sont mangées jusqu'au ras du sol par les bestiaux qui ne respectent que les fleurs âcres et veneneuses du colchique». Tutto questo è verissimo, pure un certo impulso ad alcune di queste denominazioni, sarà venuto oltre che dalla sensazione particolare della forma del fiore, anche dalla visione generale della campagna d'autunno. Il loro contenuto ideologico è complesso: vi è espressa l'idea del tempo, l'idea del contrasto fra la terra dormente ed 'il fiore che vigila' (veilleuse!), fra la natura che sta per morire ed il fiore che sta appena per aprirsi alla luce e alla vita. Uno dei nomi di diffusione e di notorietà quasi generale nella Francia per designare il colchico è veilleuse; è registrato anche dal Littré come termine della lingua viva. Il vocabolo veilleuse, sempre secondo il Littré, à inoltre il significato di: «1º petite lampe qn' on tient allumée pendant la nuit». «2º petite meche enduite de cire qui brûle dans la veilleuse». Vautherin nel suo «Glossaire du patois de Châtenois» (Belfort, 1896) dà al nome lovrate 'colchico' in uso a Meroux (leuvrate a Étobon e a Leval-Roug.) la seguente interpretazione; «se dit de la fleur de colchique d'automne, qui semble veiller (lôvraî) dans les soirées obscures d'automne, alors que la nature semble dormir». Interpreta egli in tal modo fedelmente il genio linguistico del popolo o riproduce poeticamente una impressione individuale?

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Già l'antico tolosano conosce per il colchico il termine *calel* (Donjat, 1637) riportato dal Rolland, che corrisponde al provenz. *calelh* 'lampada'; il francese à *flamme nue* (Maine et Loire), *tchandlotte* f. (di Clerval, Doubs), *tchandalle* (di Fraize, Vosges) cfr. p. 78 del «Supplém.».

A La Chapelle nella Savoia il colchico è chiamato *farola* (nome raccolto personalm. dal Rolland) che à pure il senso di piccolo lucignolo da *farë* meche d'une lampe, chandelle. Per l'etimo cfr. Schuchardt, *ZRPhil*. XXVIII, pag. 139 e per l'area della voce cfr. l'ALF carta meche.

Il prof. Pult mi comunicò il nome torclas [112] che à Tschlin e a Strada nell'Engadina inferiore significa 'colchico'. È 'torcia'? quasi ceri ardenti per la natura moribonda? Si tratterebbe in tal caso della stessa idea espressa dalla denominazione ligure per il colchico lumi da morto, citato dal Penzig per Monte Ermetta. Similmente a Seio nella Valle di Non il colchico è conosciuto sotto il nome di lumáte (r. p.).

Anche il vocabolario dialettale tedesco conosce denominazioni per il colchico ispirate dall' idea di 'luce' o di 'lampada'; Hegi, che ne riporta alcune, à del significato di esse un' intuizione più pratica, più positiva. Egli le ritiene suggerite dal fatto che il colchico annuncia che presto nelle giornate brevi, ch' ora seguiranno, calerà la sera lenta lunga buia e con essa la necessità di ricorrere alla malinconica consuetudine del lucignolo¹). Nel nome casalampa 'colchico' di Cauco nella Val Calanca²) non si dovrà appunto intravedere lo sforzo di riprodurre quest' idea? E non è possibile che molti nomi per il colchico siano sorti sotto l' impulso complesso di più sensazioni, di più idee, come in generale la denominazione delle cose resulta dal concorso armonioso di tutta la nostra attività psichica?

# § 7. Il colchico, l'amico delle veglie, il piccolo mezzano dei rustici amori.

La forma a fiammella del fiore, la tinta azzurrina della corolla e il colore giallo di foco degli stami<sup>3</sup>) giustificano ad usura l'immagine di 'fiamma' o di 'lucignolo'. Eppure il valore figurativo e affettivo di veilleuse 'colchico' non si limita a questo. Il popolo vi sente qualche cosa di più: vi sente certamente anche l'idea delle 'veglie', il cui inizio coincide proprio con l'apparire del colchico. Similmente lovrát, che nel Giura svizzero è il nome più comunemente usato per il colchico, à qui anche il senso di 'lucignolo' e per spiegare la creazione metaforica lovrát 'colchico' non dovrebbe occorrere dire di più. Ma si deve tener presente che lóvr significa qui «veillée», c'est à dire réunion qui avait lieu le soir pour travailler en commun, tantôt chez l'un, tantôt chez l'autre des paysans» e inoltre «fréquentation entre amants, étant la veillée le rendez-vous naturel des amants» (L. Gauchat, Bull. du Gloss. III année, 1904, p. 38-41), nè si deve dimenticare che il concetto di 'veglia' è troppo strettamente legato a quello del fiore che la annuncia, per non trovare un nesso di pensiero anche nel linguaggio e nelle costumanze del popolo. Prima dell'inizio delle veglie la contadinella non si

Una strana interpretazione di *lovrotte* 'colchico' in relazione al concetto 'sera' è data dal Contejan nel suo «Glossaire»: «*lovrotte* 'colchique' peut-être de *lovre* 'soirée', la fleur étant surtout epanoui le soir».

<sup>1) «</sup>Zur Blütezeit der Herbstzeitlose machen sich die langen Abende bereits stark bemerkbar, daher *Abendmaie*(n) (Elsaß), *Kelterle, Kvëltbluem* (von *Kilt* = Abend), *Liachtbluma* (St. Gallen, Tößtal).» Hegi, pag. 195.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Raccolto dal dott. Capeder, il quale per iniziativa del prof. Jud fece una inchiesta di nomi del colchico su territorio romancio.

<sup>3)</sup> Cfr. Pascoli, Canti di Castelvecchio, 79, I: «o pallido croco, nel vaso d'argilla ... coi petali lilla tu chiudi gli stami di fuoco».

26

lasci sfuggire il primo colchico che scorge; lo raccolga e col succo spremuto dal bulbo se ne tocchi le ciglia: così alla luce fioca delle prossime veglie i suoi occhi sapranno resistere al lavoro dinanzi alla rocca, seguendo instancabili i capricci del filo sottile. L'usanza è dell'Oberland e del contado di Zurigo 1). Il colchico è qui conosciuto sotto il nome di liechtbluem, liechtlibluem, che potrebbe essere interpretato come il fiore della luce per eccellenza, il fiore che è l'unica fonte di luce in mezzo alla campagna scolorita. Ma non v'è in questo nome latente l'idea espressa dal verbo z' Liecht ga «geselliges wachbleiben zur späten Nachtzeit an Herbst- und Winter-abenden?» (cfr. Idiotikon, III, p. 1051). Liechtbluem è dunque l'equivalente di chiltbluem di Berna, di Lucerna e di Soletta, dove chilt è la 'veglia'.

È presumibile che il cammino del pensiero nel denominare il colchico sia stato da 'fiammella' a 'lucignolo' a 'lucignolo delle veglie', chè è naturale che il contadino avvezzo com'egli è ad avvicinare ogni cosa agli oggetti soliti del suo pensiero, dipartendosi dal concetto di 'lampada' dovesse quasi necessariamente finire per pensare a quel lumino ad olio che proprio nello stesso tempo ravviva la tristezza delle lunghe veglie autunnali. Di quest'idea pare essere anche Bourquin che dedicò al nome lovrát 'colchico' uno studio interessante pubblicato qualche anno fa nel «Rameau de sapin» 2). Egli si esprime così: «laèvratte, vlôvratte etc. dérivent de laèvre et de lôvre, qui signifient la veillée. «Aller à lôvre» c'est 'aller à la veillée', soit pour courtiser une jeune fille, soit encore pour passer ensemble la soirée en filant ou devisant. On s'éclairait autrefois au moyen d'un lumignon, d'une lôvratte (ou veilleuse)». Si domanda poi ragione del nome lôvratte applicato al colchico ed è dell'opinione che «pour l'observateur le plus superficiel le colchique caractérise l'automne. Plus que tout autre phénomène, son apparition annonce les veillées. C'est la fleur des veillées, la veilleuse. Nos concitovens allemands le savent bien, puisqu'ils lui ont donné les délicieux noms de Spinneblume et de Kiltblume, c'est à dire de fleur des veillées, où l'on aime». Di fatto nei rustici ritrovi degli amanti a questo fiore è affidata la gentile e delicata missione di piccolo mezzano d' amore.

¹) Cfr. Idiotikon II, Sp. 418 (5, 82). Il fiore che ricorda la 'luce' nella forma è efficace per acuire la 'luce' degli occhi; fu suggerita l'usanza dalla signatura rerum? Essa mi rammenta quella del ducato di Gotha, dove donne e ragazze, raccolto il primo colchico che scorgono, lo sfregano ben bene sulle mani, per preservarle così da lesioni durante la filatura (Mitteil. Ver. Goth. Gesch. 1901, 186).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) J. Bourquin, A propos du colchique et du safran de notre Jura dans Rameau de sapin, 50° année (1916), p. 15-16.

A Ruffey presso Digione, mentre tutti stanno raccolti intorno al focolare, un giovanotto s'alza, prende un mazzo di questi fiori e ne adorna il petto della più bella ragazza per dirle ch'essa quel giorno à il compito di dire la preghiera; a Poncin (Ain) durante la veglia il contadino più anziano consegna invece un mazzo di colchici a un giovine, il quale a sua volta lo offre alla più bella della riunione; essa in compenso deve quel giorno pagare da bere. Questo rito popolare dell'offerta del colchico durante le veglie, comune a molti popoli montanini, contiene in sè quasi sempre il valore simbolico d'una tacita domanda d'amore. Se la ragazza accetta, il consenso è dato.

#### § 8. La fortuna dell'idea di veglia.

Soltanto chi è vissuto a lungo in campagna o chi ebbe la fortuna d'udire dalla bocca de' nonni il racconto di tali antichissime usanze rustiche, sa quale avvenimento d'importanza sia la tradizionale ripresa delle veglie e quanta poesia sia con esse congiunta, importanza e poesia che dovevano naturalmente rispecchiarsi pure nel linguaggio.

Non desterà perciò meraviglia che anche nel denominare il colchico abbia incontrato il maggior favore popolare l'idea di raffigurarlo come il fiore tipico delle veglie. Di fatti, se si volesse fare una cartina geografica delle idee che concorsero a designare il concetto 'colchico', l'idea 'veglia' occuperebbe l'area più vasta; riprodotta in vario modo, essa abbraccia un territorio quasi compatto che va dai Pirenei al Giura svizzero, comprende quindi quasi tutta la Francia (meno la Picardia e la Guascogna), e s'estende alla Svizzera romanza e a quella tedesca (eccettuati dunque i Grigioni) e infine a nord alla Vallonia.

L' idea nacque evidentemente in un sol punto di questo territorio omogeneo e fu trovata tanto suggestiva da sacrificare tutto il contorno lessicale, assimilandolo.

È possibile dubitare sull' origine etimologica di *veilleuse*, non è possibile mettere in dubbio il suo valore semantico d'oggi; in altre parole, è possibile che l'idea di 'veglia' non costituisca il germe delle voci del tipo *veilleuse*, ma rappresenti solamente un episodio della loro vita. Ed in realtà da *veilleuse*, *veillote* ecc. attraverso i filtri della fonetica s' è spremuta una voce antica; che per l'Urtel, come vedremo nella seconda parte di questo saggio, è il gallico *vela*, così pure per il Meyer-Lübke, a cui la proposta dell' Urtel sembrò persuasiva 1), per me

¹) Urtel, Archiv für das St. der n. Sprachen, 122, pag. 372—374 e Meyer-Lübke, Rom. etym. Wörterb. nr. 9178. Devo osservare che al nr. 9178 è schierato anche lo spagnolo vellorita «Schlüsselblume», il quale d'altro canto trova posto pure al nr. 9335 fra i derivati di villus. L'A. dovrà dunque pur

è piuttosto una delle voci della famiglia gallica belenium, velenium, belinuntia, bilinuntia ecc. Qualunque essa sia, questa voce antica non è che la spoglia esanime di veilleuse, chè oggi l'anima di veilleuse è 'veillee', perchè nella coscienza del popolo francese d'oggi veilleuse si riattacca senz'altro a 'veillée'. Domandatelo pure al pastore della Provenza, al campagnolo del Sancerrois o al contadino della Normandia; tutti vi risponderanno quello che risponde Rolland, Jaubert, Joret: 'veilleuse' «parce que la fleur de cette plante parait en septembre quand on commence les veillées», oppure «parce que la floraison de cette plante donne le signal des veillées d'automne» ecc. 1). Al confronto di quest' etimologia viva nella mente di tutto un popolo, cosa valgono le nostre povere etimologie, prodotti empirici di laboratorio che puzzano di chiuso e di stantio?

#### § 9. Il colchico, il fiore della filatrice.

Le veglie non sono soltanto il convegno di giovani spensierati che fanno all'amore, ma anche la raccolta delle vecchierelle del villaggio, che siedono dinanzi alla rocca e filano e filano (cfr. filò 'veglia' in quasi tutta l'Italia superiore!). Ed il segnale di riprendere conocchia ed arcolaio deve esser atteso dalla natura: in un luogo è il «sorgo rosso», in un altro è la mora prugnola, in un terzo é il colchico in fiore. Un vecchio proverbio istriano a questo proposito dice:

«Co'l sorgo rosso mostra el muso, xe ora de ció roca e fuso cola mora xe nera, un fuso par sera.»

Lo stesso proverbio, espresso con parole simili, ricorre anche fra le contadine della Liguria:

«quande a muja a l'è russa l'è tempu de fia' un fusu de stuppa, quande a muja a l'è mœja [= matura], un fusu de fi pe sèja.»

S. Maria della Vittoria di Libiola.

risolversi per uno dei due etimi proposti. Perchè trovo il Meyer-Lübke opportuno di separare il soprassilv. vilone -Nieswurz», cioè elleboro, dal soprassilv. vilone -Nieswurz» e che troviamo al nr. 1022 da un greco (!) belénion «Giftpflanze»? Va bene il rimando, ma perchè non dovevano comparire uniti o ad un numero o all'altro?

Trovo pure stranissimo che manchi fra i derivati di *lovr* 'Spinnstube', raccolti al nr. 5151 [lŭcŭbrum "Dämmerung"], *lovrot* 'colchico', che si trova invece disperso al nr. 9178, dove nessuno si sognerebbe di cercarvelo.

') Baudoin spiega il nome *voillotte* = 'colchico' di Clairvaux così: «fleur du colchique d' automne qui apparaît au moment où les jours deviennent sensiblement plus courts, comme pour annoncer les veillées d'hiver».

Il ritmo eterno della vegetazione regola dunque il succedersi armonioso delle opere umane. All'ultimo fiore spetta più che a qualunque altro il compito di segnare l'ultima occupazione dell'anno, l'occupazione tipica delle veglie, cosicche sulla bocca del popolo il colchico diventa il 'fiore del filare' o il 'fiore delle filatrici' (Spinnblume, Spinnerin!) ) e con un'immagine più concreta l'arnese delle filatrici, la 'conocchia' stessa. Ed è certo curioso veder consentire in questa creazione metaforica, popoli fra loro lontani e per lo spazio e per la parentela: da un lato il popolo francese e il popolo romancio, dall'altro il popolo tedesco e il popolo slovacco <sup>2</sup>).

#### § 10. Colchico e croco, le due 'chiavi della terra'.

I primi colchici spuntano verso la fine d'agosto; il periodo della fioritura dura circa due mesi; è l'ultimo ornamento dei pascoli autunnali.

- <sup>1)</sup> Cfr. Spinnerin, Spinnblumen della Turingia e della Svevia (Pritzel u. Jessen); Spennblomm nel Gotha, Spillablume nel Riesengebirge, Spinnbloeme, Spindelblume, Spindle, Spinnerne nel territorio alpino della Svevia (Hegi).
- ²) Il francese à: clongnäüte, f. [= 'piccola conocchia'] di Bourberain nella Côte d' Or e fusée f. di Châlons nella Marne (cfr. Rom. etym. Wörterb. nr. 3620); svizz. rom. konollieta lungo il corso della Veveyse e in alcuni punti del Vaud (Savoy, Essai ecc., pag. 150) konoléta [189] a Blonay (Odin) e quounallietta o quounallietta d' auton [190] nella Gruyère superiore (Savoy, pag. 157), con kenalèta d' outon [185] nel Friburghese (com. priv. dal prof. Tappolet); engad. bassa (Scuol) rocca (Pult).

Il popolo tedesco conosce il colchico sotto il nome di: gungl (Oberes Algäu), konkl (Schwäb. Algäu), kunkel di Memmingen, herbstkunkel della Turingia, nachtgunkeln della Svevia bavarese (cfr. Hegi, il quale vi aggiunge la nota esplicativa: «wenn die Zeitlose erscheint, holen Mädchen und Frauen das Spinnrad für die Winterabende hervor»). Nell' Austria superiore il colchico è detto rockastümpfel (Pfeiffer, 1894). Finalmente il popolo slovacco lo chiama prad' kúdel e kudelprad [= 'rocca da filare'].

Per quanto riguarda il valore semantico di tutti questi nomi per il colchico c' è da osservare che all' idea del tempo s' è congiunta anche l' idea della forma; di fatto questo fiore nella posizione notturna, cioè con la corolla chiusa, può ricordare nella forma una conocchia, donde il nome tedesco Nachtkunkel, conocchia notturna, in cui l'epiteto non avrebbe una ragione se non come accenno appunto all'aspetto della corolla durante la notte. Per quanto poi riguarda il fondo lessicale di queste voci sarebbe interessante seguire le sorti di colucula conucula e di rokka non solo nelle formazioni primarie, ma anche in tutte le creazioni metaforiche come queste per il colchico; è curioso qui lo scambio lessicale reciproco fra popolazioni romanze e germaniche: constatare, cioè, continuatori della base latina su territorio tedesco e continuatori della base tedesca su territorio romanzo o in modo speciale romancio, dove appunto rokka è il normale succedaneo lessicale di conucula. Riguardo al punto di partenza da cui mossero queste voci parlerò nella seconda parte di questo saggio.

Poi più nulla; per quattro lunghi mesi i prati dormono sotto il manto della neve. A pena al principio di marzo il canto del cuculo risveglia la natura dal letargo; risponde fra i primi all'invito il croco, un fiore de' prati simile al colchico nell'aspetto come un fratello. È naturale dunque che il popolo veda nel croco lo stesso colchico che rispunta dalle stesse zolle, ridestato a nova vita dopo il sonno invernale; com' è pure naturale che il popolo cerchi di spiegare a modo suo quell'unica differenza evidente a' suoi occhi, che scopre tra i due fiori: il croco è munito di foglie e il colchico ne è privo. Ebbene nella credenza popolare essi sono una stessa pianta che fiorisce due volte: la prima volta in primavera nella sua piena vigoria essa manda di sotterra fiore e foglie (è il croco!), la seconda volta in autunno, già stremata di forze, non sa mandare che il fiore (è il colchico!).

Condizione di vita per ambedue è che l'erba del prato sia ancor molto bassa; non anno dunque altra scelta di tempo per nascere e crescere che o il principio della primavera subito dopo la scomparsa dell'ultima neve o il tardo autunno subito dopo il taglio dell'ultimo fieno; sono come due piccole «chiavi della terra» 1) [a Vela nella Lumnezza sono appunto chiamati così: clafs dela tiára, nome avuto dal sig. Vieli]. L'una, il colchico, serra l'humus per la tregua invernale; l'altra, il croco, lo schiude al sorriso de' primi raggi primaverili. Quest' immagine tanto felice è della Engadina, dove i colchici sono detti le 'chiavi' o più precisamente le 'chiavi della terra', le 'chiavi dell' autunno' e le 'chiavi dell' inverno' 1). A Ruis la stessa idea ritorna

La stessa creazione metaforica poteva quindi adattarsi anche ad altri fiori che avessero col croco la nota comune d'essere i primi o col colchico quella

¹) Il prof. Pult conferma clavs, dato dai Pallioppi, come nome del colchico e del croco in uso in quasi tutta l'Engadina bassa e anche nella Lumnezza, per esempio a Riein, e nota che là «dove tanto il colchico quanto il croco chiamansi, o esclusivamente o accanto ad altri nomi clavs, si dice che aprono e chiudono il terreno o la natura» (lettera del 16 ottobre 1920). Nella parte tedesca-romanza del dizionario engadinese dei Pallioppi sotto «Herbstzeitlose» è citato solo il nome clav e così nella parte romanza-tedesca sotto il vocabolo clev 'chiave' sta clav (Bassa Engadina) «colchico autunnale», mentre sotto il vocabolo «Zeitlose» troviamo il nome clav del utuon pure per l'Engadina bassa.

L'inchiesta del dott. Capeder nei Grigioni, fatta per iniziativa del prof. Jud e dietro mia richiesta, frutto: clafs d'atun a Riein, clafs d'inviern a Sent e a Kästris. Aggiungo ancora clavs d'uton citato dall'Ulrich per Schleins, clav d'utuon citato dal Brunies per l'·Ofengebiet», clafs dela tiara per Vela nella Lumnezza raccolto dal sig. Vieli di Rhäzuns, clav del utuon è dato dal Rübel per il territorio intorno al gruppo della Bernina (cfr. Rübel, Pflanzengeogr. Monographie des Berninagebietes in «Englers bot. Jahrb.» 47 [1912], pag. 555), clav e clavs d'utuon sono denominazioni del colchico contenute nella flora dell'Hegi.

espressa in una forma ancor più viva e più chiara; qui il colchico porta il nome di siara la tiara 'serra la terra', a cui corrisponde il nome di arva la tiara; cioè 'apri la terra' per il croco (Dr. Capeder). Anche la fantasia del popolo provenzale sembrerebbe ispirata dalla stessa immagine, quando per designare il colchico scelse il nome di nilha o simili. Secondo l'Honnorat il colchico è detto nilha d'autonna, mentre il semplice nome nilha si applica al croco; Piat riporta un nilho 'colchico'; Mistral cita niho d'autouno 'colchico' e niho de primo 'croco'; Rolland registra nilho f. 'colchico', raccoltogli da Chabrand per il territorio di Briançon; il Mistral à pure un guascone nadiho 'colchico'. E sono membri lontani di questa famiglia anche i nomi per il colchico sperduti nelle valli valdesi del Piemonte: aniglio nella Val S. Martino, amiglia nella valle di Lucerna e amiglio nella Valle Angrona (nomi raccolti per me dalla cortesia del prof. Mattirolo).

Che cosa rappresentano queste voci? L'Honnorat dà la seguente descrizione di nilha: «birloir, bouton de bois mobile sur un clou, servant à tenir fermées les portes des armoires, les châssis etc., du lat. anaticula.» Mistral registra le seguenti forme: nadiho, anadiho, aniho, niho,

d'esser gli ultimi; di fatto sotto l'impulso di quest'idea furono denominati parecchi fiori su tutto il territorio dei Grigioni: a Riein nella Lumnezza clavs è il nome del colchico e del croco, nella Muntogna clavs è invece il nome della primola, a Zuoz nell'Engadina alta le clevs da tschel [= 'chiavi del cielo'] sono le genziane (Gentiana verna), a Lenz, a Trins le clavs sogn pieder o clavs sogn pèader sono anche le genziane, mentre le primole sono chiamate clavs niessegner, e in fine a Surcasti e a Mulins le clavs nossadunna sono quelle primole che il tedesco chiama appunto, movendo dalla stessa immagine, Schlüsselblume o Himmelsschlüssel (= 'chiavi del cielo'). Hegi nella sua flora riporta pure il nome tedesco del Leucoium vernum, L. (cfr. a pag. 310 del II vol.) Sommertürchen, suggerito appunto dal fatto che questo fiore apre le porte alla stagione calda. Cfr. ancora Himmelschlüssel, Schwaben e St. Gallen = Orchis sp., Peterschlissl, Himmeschlissl, blaua Himmelschliessl Niederösterr., = Muscari sp. (Hegi, II, 336 e 257).

I materiali del *Dizionari rumantsch* ci danno *cavazzolas* 'colchico' a Uors la Foppa (Waltensburg) e a Domat (Ems). Il prof. Pult mi osserva (nella sua lettera del 16 ottobre 1920) che altrove *cavazzolas* à il significato di 'prataiola'. Di fatti il Tuor (*Annalas*, XVII, pag. 250) conferma *cavazzolas* = *Bellis perennis* per la Lumnezza.

Cavazzola, come nome comune, significa: 1) la parte esterna del corno dei bovini, 2) la parte estrema della sala del carro, 3) incavo del manico del correggiato. Forse la prima idea fu quella che sorresse in vita il nome; pure io credo che il punto di partenza anche qui sia stato un derivato di clafs, turbato poi nel corso del suo sviluppo dall'influsso semantico di cavazzola. M'induce a pensare così il fatto che tanto cavazzola 'colchico' quanto cavazzola 'prataiola' appaiono soltanto nell'area di clafs 'colchico'.

nadilho (lim.), nadilho (g.), anilho (g.), nilho (avey), lat. «anaticula» nel senso di «pièce de fer en forme de queue d'aronde (!) qui sert à supporter la meule supérieure d'un moulin à farine; birloir, tourniquet servant à tenir fermées les portes des armoires, les châssis; morceau de bois qui assemble deux pièces; espèce de latte qu'on emploie pour fixer la mousse des bateaux; béquille en Dauph.; safran (plante).

Il passaggio di pensiero è chiaro: la spranghetta o maniglia dell'uscio per la sua forma simile a un collo di anitra fu chiamata metaforicamente 'piccola anitra'; il colchico a sua volta è chiamato metaforicamente 'piccola maniglia', perchè, come s'è detto, serve a chiudere la terra per il periodo invernale; ambedue le creazioni sono vive e indovinate e in ambedue è sempre l'anitra che indirettamente fa le spese, prestando il suo nome a l'una e a l'altro. Ed anche il nome forlivese per il colchico nadéccia, citato dallo Zangheri¹), sembrerebbe risalire a un anaticula, base feconda di creazioni metaforiche anche su questo territorio²).

# § 11. Colchico e croco, fiori fuor di stagione, l'uno tardivo e l'altro precoce.

Fiori fuor di stagione tanto il colchico quanto il croco (donde il nome tedesco Zeitlose 'senza tempo' comune ad ambedue), l'uno tardivo, l'altro precoce, sono tutti e due esposti ai geli, il colchico ai primi e il croco agli ultimi e tutti e due anno le corolle imperlate di brina. Cosicchè il contadino valdostano sotto il nome fleur freyde intende tutt' e due i fiori, ed anche il popolo del contado di Belluno e di Treviso li raggruppa ambedue sotto il nome di fior de la brosa, cioè 'fiore della brina'.

<sup>1)</sup> Cfr. l'elenco bibliografico.

<sup>2)</sup> Prendendo le mosse dalla stessa idea, vorrei tentare di spiegare anche quell' enigmatico cididòce e civadòce riportato dal Pirona come nome friulano del colchico. L'Ostermann a pag. 186 à cidivoch 'colchico'; il Gortani porta le varianti cividòc, cicingòt, scilivòc per il territorio della Carnia; miei corrispondenti mi confermarono per il Basso Isonzo čividòk e aggiunsero čisiñók e čisinot per Castello, Tricesimo, silivok per Cormons, silibok per Lucinico. Le prime voci potrebbero rappresentare dei derivati di chavile e chadile, che il Pirona a pag. 118 traduce 'grosso chiodo di ferro o anche di legno', quello, cioè, che nel Basso Isonzo è detto čivila o čidila (come čistina per častina, castagna). Sarebbe dunque una nuova sfumatura dell'idea di 'chiudere'; questo vale però soltanto per le prime voci della serie. Nelle altre s'è annidata indubbiamente una parola slava; forse sliv, sliva, che il Pleteršnik II, 511 traduce: «zwetschkenblau, bläulich»? In tal caso l'altro elemento potrebbe essere oko, che à il senso di 'gemma, germoglio di fiore' e ritorna in molti composti nella terminologia botanica slava: pasje-oko = erba da pulci, hudičevo-oko = Paris quadrifolia, kurje-oko = Anagallis arvensis. Vi furono poi reciproci influssi dei due gruppi di voci.

Legati da questo vincolo di tempo i due fiori vivono dunque insieme nella mente e nel linguaggio del popolo. A Lanzada nella Val Malenco si dice primula tanto al croco quanto al colchico. La konoléta, la piccola conocchia di Blonay è, per esempio, tanto l'uno quanto l'altro; si trovò qui superflua ogni distinzione. Louise Odin, la valente autrice del ricchissimo glossario di Blonay, nelle sue scarse cognizioni di botanica, parla ingenuamente d'un colchico, «qui fleurit au printemps» (che per noi è il croco) e che porta lo stesso nome (konoléta) di quello che fiorisce in autunno. L'autrice è stata evidentemente presa in inganno dalle confidenze degli interrogati; uno d'essi le diceva: «lé konoléte dou furi sō le mêm' afére tgé sou de l'outō» (Gloss. pag. 268). Anche nel canton Vaud basta il semplice kounalyèta senza epiteti di sorta per designare ambedue. Non così nel cantone di Friburgo, dove si sentì il bisogno di aggiungere de furi ('di primavera')¹) per distinguere il croco; il colchico sembra aver qui dunque il diritto d'anzianità sul nome kounalyèta.

Anche l'idea delle veglie si presta per tutt'e due; l'uno ne segna il principio, l'altro la fine, così tanto i nomi del tipo lovràt (da lovr 'veglia') quanto quelli del tipo vəlyərəs poterono in qualche luogo designare e colchico e croco.

Però lovràt 'croco' nell' area di lovràt 'colchico' à di solito tutte le movenze timide d'un intruso o dell'ultimo venuto: per farsi riconoscere il croco è costretto qua e là a ricorrere a un epiteto che esprima l'epoca diversa della sua fioritura, donde lovràt di bontemps (= di primavera, Merlo I, p. 84) di Franches-Montagnes, a cui consegnì poi logicamente lovràt d'herba (= 'd' autunno', Merlo I, pag. 82) 2).

Plagne-Berne è l'unico luogo dove si riscontra un lavrat di dri-tò (= 'du dernier temps', cfr. Merlo I, 73) 'colchico' allato a un semplice lavrat 'croco'. In generale il fattore di differenziazione semantica per i due fiori è l'epoca diversa della loro fioritura; soltanto in tal modo il croco si salva dal pericolo d'esser completamente confuso col colchico. Meno fecondo d'ispirazioni e perciò più povero di nomi, il croco nella confusione sarebbe quello che ne avrebbe la peggio; sembra quindi adattarsi a tali prestiti dal colchico anche se l'idea del-

<sup>1)</sup> Cfr. H. Savoy, l. c., pag. 150.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Cfr. J. Bourquin, Rameau de Sapin, 50° année (1916) p. 15-16; cfr. ancora Decoppet et Ricou ecc. 1764, in Bibliogr. ling. Suisse rom. ai nr. i 1360 e 1678.

Nel cantone Vaud, Fribourg, Berne *lęvrèta*, *lovràt* sono denominazioni comuni ad ambedue; *louvertè* a La Chaux-de-Fonds, a Mettemberg, a Franches-Montagnes. E similmente *velyeres* sf. è in uso per tutt'e due nel Vallese: a Sembrancher, a Saillon, a Salins, a Hérémence e a Riddes. (Sono i materiali del glossario.)

l'epiteto 'di primavera' mal s'accordi con quella contenuta nel nome accattato. Per esempio, sul modello delle coppie di voci clavs d'utuon = 'colchico' e clavs da purmavera = 'croco' nell' engadinese, semençiera d'autouna = 'colchico' e semençiera de prima (= 'di primavera, cfr. Merlo I, pag. 46) = 'croco' nel provenzale, lôvratte d'herba = 'colchico' e lôvratte di bontemps = 'croco' nel francese del Giura svizzero, dove l'idea di chiave, di seminagione, di veglia s'addice per ambedue i fiori, nello spagnolo s' è foggiata la coppia quitameriendas = 'colchico' e quitameriendas de primavera = 'croco'. Ora l'idea espressa dal nome quitameriendas s' addice soltanto all'autunno, epoca in cui si sospendono veramente i pascoli all'aperto e perciò l'aggiunta 'di primavera' è un errore semantico possibile soltanto dopo il sacrificio del contenuto di 'quita meriendas'.

# § 12. L'idea del tempo anormale nelle etimologie popolari.

Possiamo ora concludere che nella terminologia popolare del colchico il fatto dell'epoca anormale della fioritura è uno dei motivi predominanti. Ed anche quando l'idea del tempo, che originò il nome sotto il velame de' suoni strani non traspare più, ed il popolo si trova alle prese con una parola che più non comprende, è sempre la stessa idea del tempo che, quasi ostinatamente, ritorna a galla, quand'egli tenta di dare a quello scheletro di parola un soffio di vita.

A Germigney nella Haute-Saône il colchico è chiamato souayotte, f.; Rolland, che raccolse il termine personalmente, ne dà anche la spiegazione: «elle commence à fleurir à l'époque ou l'on va souayer, c.-à.-d. faire les regains.»

Però quel souayotte, solo e sperduto nel territorio compatto di voci della famiglia veillotte, desta il sospetto che si tratti piuttosto di una riduzione per falsa etimologia popolare di un voyotte o di un vouayotte, (tali sono appunto le forme più comuni di veillotte nella Haute-Saône) mal compreso e interpretato dal volgo a modo suo.

Sulle rovine di un *veillotte*, che conteneva l'idea del tempo, è sorto dunque un nuovo nome, *souayotte*, per impulso della stessa idea. Ora aggiungo un secondo caso curiosissimo di etimologia popolare; anche qui la forma esterna, che è il corpo della parola, cambia, mentre l'idea, che ne è l'anima, resta sempre la stessa.

Nei dintorni dei Gionghi sull'altipiano di Lavarone (Trentino) raccolsi il nome per il colchico *érbe estróse*, che da un vecchio contadino mi fu spiegato come 'erbe capricciose'; perchè, mi disse, a questa pianta è saltato il grillo (= *éstro*, che è voce del tutto popolare usata in varie accezioni, cfr. nel Ricci) di spuntare proprio in autunno in barba alle

consuetudini e quasi a sfida del freddo. La trovata è felice; però tanto il nome quanto la sua spiegazione non rappresentano altro che lo sforzo della fantasia popolare di dare un contenuto a quella strana combinazione di suoni ch'è per un italiano la voce herbestroas (Bacher), cioè Herbstrose, 'rosa, fiore dell' autunno', ch'è il nome del colchico in quell' ibrido linguaggio parlato nella vicina oasi linguistica di Luserna.

# 2. Aspetto esterno.

## § 13. Il colchico, la 'vergine nuda'.

Una delle caratteristiche esteriori del colchico, che risalta subito agli occhi anche del men vigile osservatore, è la sua corolla 'nuda', cioè priva d'ogni rivestimento fogliaceo 1) (le foglie spuntano appena la primavera seguente). Così per un capriccio del destino questa povera pianticina, oltre a non conoscere che i raggi d'un sole velato e fiacco, che la illumina, ma non la riscalda (cfr. piemont. freidolina!), non à neppur riparo contro i geli della notte e contro l'umidità penetrante delle giornate grige. E 'nuda' (cfr. franc. belle toute nue) in una stagione tanto ricca di piogge com' è l' autunno, col calice aperto come una coppa vuota, à il difficile compito di serbare asciutto il polline giallo, suo unico tesoro segreto di vita, per le poche e brevi ore di sole. Di notte e nei giorni piovosi perciò si rannicchia quasi in sè stessa, chiudendo provvidamente la corolla, per poi riaprirla al bacio de' primi raggi del sole. Il fiore resta così 'assopito' 2) (cfr. slov. dremavčica = 'fiore assopito' e cfr. la creazione russa deliziosamente poetica son blakitny = 'sonno azzurro'!) tutta la notte (cfr. il nome della Svizzera rom. (Friburgo) belle de nuit [185-190], Gauchat) e al mattino si risveglia (cfr. franc. 'réveille-matin'!) senza aver perduto nulla, chè di notte e quando piove la consueta visita degli insetti è impedita e tutta l'opera è interrotta 3). Quanto d'umano in questo

¹) Questa la caratteristica che lo fa distinguere anche dal croco, col quale altrimenti à tanti punti di contatto che potrebbero facilmente dar luogo a confusioni. Solo eccezionalmente appaiono fiori e foglie contemporaneamente in primavera in piante il cui sviluppo fu ostacolato in autunno in seguito a innondazioni, a geli precoci o ad altro. L' Idiotikon accanto al nome blutto Jumpfere (Aargau) aggiunge la nota: «Die Blüte von Colchicum autumnale steigt ohne Blätter, also nackt aus dem Boden in die Höhe» (blutt = 'nackt').

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Cfr. il nome rumeno *adormitzele* f. dato per lo stesso motivo alla *Pulsatilla vulgaris* e spiegato dal Rolland: «les petites endormies, parce que le calice de la fleur de la pulsatille se referme, quand vient la nuit.» Rol. I, 17.

<sup>3)</sup> Per la stessa ragione nel sec. XVI chiamavansi «fiori di notte» a Napoli le campanelle indiane (Convolvulus hederaceus), come nota il Michiel nel lib.

intelligente ritiro dopo il tramonto e in questo risveglio all'alba e quanto d'umano pure in quella corolla carnea, priva d'ogni rivestimento fogliaceo, come fosse il corpo nudo d'una creaturina viva!

E la tendenza all' antropomorfismo 1) comune a tutti i linguaggi popolari doveva trovar qui largo campo d'ispirazione; nomi graziosissimi per il colchico in tutte le lingue d'Europa ne sono la prova più eloquente e più meravigliosa. Accenno soltanto alle creazioni più interessanti. Il vocabolario provenzale, quello francese, quello inglese e quello fiammingo registrano per il colchico un termine che riproduce nella rispettiva lingua il concetto 'signora nuda' [cfr. franc. dame nue (Haillant); provenz. damo nuso (Mistral); ingl. naked lady; fiamm. naakte-damen (Paque)]. Non si deve però trascurare l'importanza del fatto che tali denominazioni sono tolte dai vocabolari; la loro origine non è sempre del tutto chiara, specialmente per quanto riguarda la partecipazione del popolo alla loro creazione.

Però vive solitario in una valletta alpina, disperso in mezzo a una

Camus nel suo Livre d'heures del XVIº sec. registra pure un réveillematin come nome della Linaria vulgaris; Jaubert (Gloss. du Centre) cita réveille-matin che a Les Amognes [Indre] designa l'Helleborus fætidus L., la pianta che nella Haute-Marne si chiama semplicemente réveil m. (Rol. I, 85).

azzurro 11: «suoe campanelle di Giugno et vano durando et remetendo ogni matina alla aurora di fresche et nove, ma come il sol le vengono imediate si sechano et per questo à preso il nome di fior di notte» (cfr. De Toni, *Appunti dialetti* in *Ateneo Veneto* A. XXVII vol. I fasc. 3, Venezia 1904).

<sup>&#</sup>x27;reveille-matin' è veramente il termine comune dell' Euphorbia helioscopia. L' Haillant (Flora pop. des Vosges) pag. 151 registra una decina di varianti secondo le diverse località dei Vogesi. Anche il Convolvulus sepium però è detto a Pouilly [Nièvre] réveille-matin, m. perchè da fleur se ferme la nuit pour s'ouvrir le matin (Rolland) e mentre il colchico nel linguaggio popolare è 'bello' con la corolla chiusa, cioè 'di notte' (belle de nuit), il vilucchione è 'bello', quando à la corolla aperta, cioè 'di giorno' (belle de jour, f. Seine-et-Oise, raccolto dal Rolland VIII, 61).

i) Questa tendenza si nota in modo speciale in nomi di piante con bulbo. Evidentemente la fantasia popolare prese le mosse dall'idea di 'testicolo' (cfr. orchidee da orchis = testicolo) suggerita dalla forma del bulbo e di qui poteva facilmente passare all'idea di 'uomo', rispettivamente per antitesi a quella di donna. I vari rappresentanti dei due sessi assunsero poi nei singoli idiomi le forme concrete più bizzarre: 'padre e madre' (è il nome del croco nel Gailtal, Vater und Mueter), 'giovanotti e donzelle' (Buabn und Diandln, è pure il nome del croco nella Carinzia, cfr. per ambedue le denominazioni Hegi, II, pag. 300), 'Giovanni e Margherita' (Hans und Grete, è il nome delle orchidee nell' Hannover), 'Adamo ed Eva' (Adam und Eva, nella Baviera e nella Carinzia, è pure nome delle orchidee) 'omini e donnine' (omenéti e donéte è una delle denominazioni trentine delle orchidee).

fioritura di altre denominazioni, lo stesso nome per il colchico *i féman biót* <sup>1</sup>), che riproduce fedelmente il concetto *'donne nude'*. Il nome è di Borgnone e di Verdasio nelle Centovalli presso Locarno <sup>2</sup>).

Il Constantin et Gave cita il nome francese dame sans chemise = colchico', a cui corrisponde quello fiammingo zonder-hemd, alla lettera 'senza camicia, con la scomparsa quindi della signora, s). Lievi modificazioni dello stesso concetto sono pure gli altri nomi fiamminghi contenuti nel Paque: moedernakten, pademoedernaakten, naakte-vronokens, naakte madammekens, pover madammekens ecc. Il popolo boemo e quello slovacco mutano il sesso a questa figura metaforica; il colchico è qui invece 'l'uomo nudo' (naháč = 'colchico'). Finalmente il linguaggio tedesco e quello delle altre popolazioni nordiche lo chiamano concordemente la 'vergine nuda' (ted. nackte Jungfrau, svedese nakna jungfrun, norweg. nögne jumfruer, Nemnich). Ed è facile e ovvio il passaggio di pensiero da «vergine nuda» da un lato a 'puttana', se si dà speciale rilievo al concetto dell'aggettivo e a 'monaca' o a 'beghina' dall'altro, se si dà speciale rilievo al concetto del sostantivo 4).

<sup>1)</sup> Cfr. blutti Jumpfere dell' Argovia (Hegi). Per l'aggett. biót. cfr. Rom. etym. Wörterb. nr. 1161 blauts got. «nackt».

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Questo nome, come quello che segue pure delle Centovalli, sono stati gentilmente per me raccolti dal dott. Gualzata di Bellinzona, a cui dico qui ancora una volta grazie.

Non deve essere dimenticato per il suo valore semantico quel nome medioevale *cytalosa* (che, secondo alcuni, diventò poi la base del ted. *seitlose*) che fu interpretato come un derivato di *citella* (*sittella*) nel senso di 'ragazza invecchiata in casa' e registrato da un vocabolario (Veneroni-Castelli) italiano come nome del colchico. Cfr. *Nd. Jahrb.* 15, 44 sg., K. Bartsch, *Nd. Jahrb.* VI, p. 108–277, Zingerle, *Die Zitelòse*, Innsbruck 1884.

<sup>3)</sup> Cfr. crescentino: madama' n camisa (Ferraris) è la Datura stramonium; cfr. pure il tedesco della Vestfalia naaken hiemdken = Anemone nemorosa Botan. Centralblatt, 1882).

L'idea di 'camicia' s' è infiltrata anche in alcuni nomi del veratro, pianta che à molti punti di contatto nella nomenclatura popolare con il colchico. Hegi dice in proposito: «teilweise sind diese Bezeichnungen an «Hemd» angelehnt, z. B. hemad, hemat'n (Alpenländer) hematwursen (Berchtesgaden) hematwurs'n (Niederöster.), Hegi, II, pag. 193. In relazione con questi termini si spiegano alcuni nomi popolari del colchico nei dialetti tedeschi, come hemettasche, hemetbeutel dell' Austria (cfr. Pritzel e Jessen, p. 105) e hemada dell' Austria superiore (cfr. Hegi II, pag. 195), i quali si riferiscono, a quanto pare, al colchico in abito primaverile, ch' è munito di foglie, dunque al colchico 'con la camicia'.

<sup>4) &#</sup>x27;Puttana nuda' o 'vergine nuda' nei singoli dialetti tedeschi è riprodotto con le seguenti varianti: svizz. ted. nackende Jungfrau (Durheim), svizz. ted. nackete Hure (Marzell, p. 28), blutti Jumpfere nell' Aargau, dove

Mentre la 'freddolina' attraverso questi curiosi giri di pensiero sulla bocca del popolo tedesco e di quello norvegese si rassegnava a finir nuda in un postribolo [ted. nackte Hure, ted. dial. nackete Hur, nackendhure (Hegi); norveg. nögne horer, 'puttana nuda'], nella fantasia del popolo fiammingo finiva in chiesa a pregare [fiamm. beghjne (Paque) = 'beghina'].

E la stessa graziosa immagine ritorna in un parlare alpino; anzi essa assume qui nuovi particolari locali che la rendono ancor più viva e più pittoresca. A Rasa presso Locarno nel Canton Ticino le donnicciole (i féman) vanno alla chiesa avvolte in un velo bianco che copre loro tutto il capo e scende dietro le spalle (il stiga-ko, cioè letteralmente l'asciuga-capo). Ebbene qui i colchici sono chiamati i féman dal siigako; è ritratta così meravigliosamente l'impressione destata dai gruppi ineguali di questi fiorellini, la cui corolla appare intera nel suo vivo candore, quasi fossero donnine devote che, avvolte in un velo bianco, com' è usanza, accorrono alla messa. Rasa è un comune nelle Centovalli; questo nome è dunque un' elaborazione originale del termine féman biot, già citato di sopra, in uso in quasi tutto il territorio.

Sempre nello stesso ambito d'idee, nei dintorni di Verona i colchici sono trasformati in tante 'monachette' (moneĝete, Garbini) 1), che a Cologna diventano tanti 'fratini' (fratini, Garbini).

# § 14. Il colchico, la 'puttana nuda'.

Mancano invece, per quanto mi consta, alla nomenclatura romanza del colchico rappresentanti dell' idea opposta a 'monaca', dell' idea 'puttana', che ebbe molta fortuna nelle lingue nordiche. Però se qui i nomi del colchico non subirono questa trasformazione semantica, pure anche al di fuori del territorio 'puttana' = 'colchico' certe usanze, certe attribuzioni popolari sembrano sotto il velo del simbolo tradire lo stesso cammino del pensiero. Nel contado di San Gallo la sera del primo di maggio si spargono dai giovani campagnoli le capsule dei semi di colchico su tutta la strada che dalla casa di una ragazza di poco buona fama conduce fino alla fontana <sup>2</sup>). Questa curiosa costumanza svizzera ricorda

blutti = 'nudo', nackete Kathl nel Tirolo, dove Kathl è termine generico per 'ragazza', nackete Hur nella Baviera e nel Palatinato, nåkadi Jumpfa nell' Austria inferiore ecc.

Tutte queste sono denominazioni per il colchico; ma anche il bucaneve, a ragione o a torto, è chiamato in qualche dialetto tedesco la 'donnina nuda'; cfr. nakend Wiefke [= 'Weibchen'] Ostfriesland, Hegi, II, 307.

<sup>1)</sup> Secondo il Boerio le *muneghèle* nel dialetto veneziano sono le viole selvatiche (*Viola tricolor*).

<sup>2)</sup> Cfr. Schweiz. Idiotikon, II, Sp. 994.

quella francese ad Apremont nelle Ardennes, dove «au premier mai, devant la maison d'une fille peu avenante, désagréable, on répand à profusion des feuilles de «vachette» (= 'colchico')» 1). Si noti pure che il colchico in gran parte della Svizzera tedesca è simbolo dell'impurità 2). Ma il fatto linguistico più interessante più curioso è che nel territorio di Belluno «andar in cerca di colchici per raccoglierli» si dice 'ndar a putane 3)!

Il concetto di 'nudità', che in quasi tutte queste denominazioni è come il "Leitmotiv", s'applica dunque a diverse specie di individuazioni: alla 'donna', alla 'madre', alla 'vergine', alla 'puttana' ecc. Viene ora spontanea alle labbra la domanda: sono questi nomi creazioni popolari sorte indipendemente una dall'altra con meravigliosa armonia di pensiero oppure muovono essi da una fonte comune?

La troppo insistente uniformità del concetto 'nudo' comune ai termini di quasi tutte le lingue europee ci dà il diritto di metter in dubbio la loro origine popolare, ci induce ad ammettere piuttosto che un termine dotto in uso nella nomenclatura scientifica [cfr. il classico παρθενόχρωτα κρόκον, cioè 'croco dalla carne virginea' <sup>4</sup>)] abbia dato almeno l' impulso semantico (p. es. il concetto di 'carne nuda' risvegliato dall' aspetto esteriore della corolla) e che di popolare non vi sia che le variazioni in cui questo concetto è individuato (donna — uomo — madre — vergine — puttana).

## § 15. Il colchico, il 'culo nudo' (cu nu e cul de chien).

In tal modo si spiega la diffusione europea di queste creazioni metaforiche e così e non altrimenti si può anche spiegare la distribuzione geografica di un termine per il colchico, che à qualche affinità semantica (il concetto `nudo") con quelli citati di sopra, che però è certo il meno sentimentale di tutti, intendo dire `culo nudo".

Il nome francese *cu-nu*, che nonostante la sua foggia un po' birichina seppe assicurarsi un seggio ufficiale anche nel Littré (cfr. s. v. *cul*), è vivo in quattro diversi dipartimenti della Francia (Pas de Calais, Charente-Inf., Yonne, Indre-et-Loire). E non solo è disseminato al centro e a tre capi opposti della Francia, ma ritorna sotto altre spoglie (cioè, in traduzione) anche su territorio tedesco: *Nacktarsch* [= 'culo nudo'] nel senso di 'colchico' è vivo in parecchie regioni della Germania (Eifel <sup>5</sup>),

<sup>1)</sup> Cfr. Revue d' Ardenne, 1893, pag. 184.

<sup>2) «</sup>Die Pflanze gilt als Symbol der Unkeuschheit», *1diotikon*, l. c. 3) È una cortese informazione dell'egregio prof. Ettore De Toni.

<sup>4)</sup> Cfr. Dr. J. Murr, Die beschreibenden Epitheta der Blumen bei den griechischen und römischen Dichtern.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) È viva pure la forma nackarsch (Alenahr). Cfr. Dr. Aigremont, Volkserotik und Pflanzenwelt, Leipzig 1919, vol. II, pag. 25.

Nassau, Nahegebiet) nell'Alsazia e nella Boemia tedesche. Quale è il nesso di pensiero che lega queste ultime denominazioni con le prime, con quelle, cioè, del tipo 'vergine nuda'? Nelle prime il concetto 'donna'; 'madre', 'vergine' ecc. non serve ad altro se non a dare espressione concreta al concetto 'nudo' suggerito dalla mancanza di foglie. Le seconde ànno, è vero, comune con le prime lo stesso concetto di nudità, ma è subentrato un nuovo elemento [«culo»], la cui funzione semantica non pare essere identica a quella delle prime denominazioni, un elemento che nel lessico botanico ebbe ed à gran voga 1), dovuta probabilmente a quel certo suo sapore realistico e comico di cui tanto si compiace il popolo. A Ligny-Saint-Flochel [Pas-de-Calais] alla domanda 'colchiquo' l'Edmont ebbe in risposta ku nu (che apparirà al p. 276 del suppl.); nello stesso dipartimento a Samer il Rolland raccolse cu tout nu (= 'colchico'); lo stesso nome è vivo a Boulogne-sur-Mer (Rolland). Per la Charente-Inf. il Rolland porta pure cu nu m. = 'colchico'. Anche i parlari francesi del centro conoscono il colchico sotto un nome molto simile, cioè cu de chien (cfr. Jaubert), nome confermato dal Rolland a Joué-lès-Tours Indre-et-Loire . A Joigny fu raccolto dal Rolland cu de chien allato a cu nu, ambedue per il colchico.

## § 16. La solita immagine di 'campanella'.

Tolto il fatto insolito della mancanza di foglie (della 'nudità'), che dà al colchico d'autunno veramente un aspetto tutto particolare, nessuna altra caratteristica esteriore s'e rispecchiata nel linguaggio popolare, se non la solita figura di campana suggerita dalla forma della corolla, comune a mille altri piccoli fiori $^2$ ).

¹) Cfr. cul de mulet 'variété de figue'; cul noué 'variété de pomme de terre', L. Spitzer, Wörter u. Sachen, IV (1912), pag. 166; cou-z-â-haut (= 'cul en haut') = Senecio species L. franc. le séneçon, env. de Pepinster (Belg.), perchè «quand on tourne les séneçons en terre, tête en bas, il repoussent» (J. Feller) cfr. Rolland, VII, pag. 25. Al p. 875 [Basses-Alpes] della carta «pissenlit» troviamo pure un 'cul blanc' [kuou blā], per il quale non era forse neppur necessario d' invocare la metafora di uccello. Cfr. Schurter, pag. 99. Nomi come arschkucke, arschglocken, arschkum ecc. sono frequenti nella nomenclatura botanica tedesca cfr. Rolland I, 17 s. Pulsatilla vulgaris, cfr. Nemnich e Hoefer.

La corolla concepita come una piccola campana suggeri i nomi seguenti: ad Auronzo nel Cadore kampanote f. pl. (Garbini), altipiano di Lavarone (Trentino) kampanote d'aotum f. pl. (r. p.), valle di Ledro (Tiarno di sotto) kampanote, Borgo nella Valsugana (Trentino) kampanote de skola f. pl. (r. p.), bergam. (Pagnano) kampanota f. s. (avuto gentilm. dal prof. Caterino), a Gromo nella Val Seriana sup. kampanota, così a Branzi nella Val Brembana kampanote, al plur., così pure a Edolo e a Sonico nella valle dell' Oglio le kampanote

# § 17. Immagini risvegliate dall' aspetto del colchico in primavera.

Passato il breve periodo della fioritura, avuto il bacio nuziale, la 'vergine nuda', non più vergine ormai, si ritira nel seno della terra con la sola grande preoccupazione di proteggere dal freddo il germe di vita che racchiude in sè stessa. L'attesa cieca, paziente, immobile nel buio delle zolle dura tutto l'inverno. Appena la primavera seguente riappare alla superfice della terra la pianticina trasformata come per incanto in un ciuffo di tre foglie lanceolate di un bel verde cupo (donde il nome 'lingua di bue', 'lingua di cane', 'orecchie d'asino' ecc.)'), dove sta annidata (il nido della 'gallina'!) la capsula dei semi. Appunto il fatto che il frutto è avvolto dalle foglie come in un cartoccio à suggerito l'immagine di un 'cartoccio' o di una 'borsa', o di un 'bariletto' per il colchico in abito primaverile ').

(devo tutti questi termini alla cortesia del prof. Jaberg) a Carona, Valtellina kampanel m. pl. (comunicatomi gentilm. dal dott. Scheuermeier); valtellin. ciochine (Monti), dove?; a Rueglio nella Val Chiusella čukėte (= 'campanelle') (Jaberg); franc. (Seine-et-Oise, Yonne) clochettes, f. pl. (Rolland), franc. Pissy-Poville (Seine-Inf.) clochettes des prés, f. pl. (Rolland), a Velorcey nella Haute-Saône kieûchottes d'automne, f. pl. (Rolland); tolosano campanètos dé pratt, f. pl. (Rolland). A Villette (Savoie) ghinghèla, f. (Rolland). La radice di questa parola ebbe grande fortuna nel linguaggio infantile: nei Vogesi ginglat = 'clochette et substance charnue au cou des bêtes', cfr. Horning, Beiheft der ZRPhil. 56, 195, wallon. glingons = 'substance charnue au cou des chèvres', glinglotte = 'clochette'; secondo il Constantin et Désormaux glinglin è la Primula officinalis, secondo il Beauquier la primola a Salins (Jura) è chiamata guingan; la carta 'chaton' dell' Atlas al p. 928 "porta pure un geglë = 'chaton du noisetier'; infine guinguin, glinglin è 'petit doigt' cfr. Behrens, Beiträge zur französ. Wortgeschichte, pag. 213.

A Poncin (Ain) Rolland raccolse come nome del colchico grilhò, m. pl., la stessa voce che più a sud a Saint-Priest (Isère) grilheu m. (= 'grelot') designa il Senecio vulgaris (cfr. Rolland VII, pag. 20), cfr. grèlotière (pianta) e grèlòt (frutto) = Xanthium spinosum a Cangy (Indre-et-L.) Rol. VII, pag. 16.

Un parente semantico di questa famiglia mi sembra essere anche il termine piemontese *batáj*, comunicatomi dal prof. Mattirolo per Demonte nella valle della Stura, dove *batáj* à il senso di battaglio delle campane.

- 1) Il colchico in abito primaverile si chiama: savoiardo Albertville lénga-bouë bâtarde, f. (Chabert), Beaufort lenguă bweû bâtâr (Constantin et Gave), Ruffey l. B. (Côte d'Or) e Montsauche (Nièvre) langue de bœuf (Rolland), lengua de cà [= 'lingua di cane'] a Ghisalba, Ossanesi nel Bergamasco, che corrisponde al nome francese langue de chien, dato dal Constantin et Gave; œréze d'âno [= 'orecchie d'asino'] è il termine del Glossaire per Champéry nel Vallese (Gauchat); aourilho dé cabro, raccolse il Rolland a Mur de Barrez nell' Aveyron.
- ²) Perciò nella Valle Lagarina (Trentino) il colchico in frutto è detto skartozi verdi m. pl. (r. p.), a Isera e nella Val Arsa skartozi de pra, m. pl. (r. p.),

Il frutto del colchico è formato da una capsula di forma ovale divisa in tre lobi, la quale può facilmente ricordare alla fantasia popolare la 'tetta' o la 'pancia d' una vacca' oppure i 'testicoli' di qualche animale, donde le molte e varie denominazioni ispirate da queste immagini 1). Alla capsula dei semi è riservato il difficile compito della propagazione della specie; compito veramente difficile per chi, mancando d'energie proprie, deve ricorrere all'aiuto altrui per conservare se stesso. Per assicurarsi una copiosa disseminazione sulle ampie distese dei prati, questa pianta ricorre all'aiuto del bestiame pascolante e a questo affida ingegnosamente la conquista di quello spazio ch'essa nella sua impotente immobilità non sa raggiungere da sola. A tale scopo i semi bruni contenuti nella capsula matura sono muniti d'una appendice viscosa 2), per mezzo della quale essi s'attaccano agli zoccoli delle vacche, de'buoi,

più a sud nel Veronese, a Grezzana e a Lugo skartósi, m. pl. (Garbini); nel parmig. scartoccion (Passerini), nel milan. borsòtt (Banfi e Cherubini), nel piemont. a Mondovì boursoun (Colla), nel piemont. barlét (Re) = 'bariletto'. Veramente barlèt (Zalli) e barlàt (Capello) nel Piemonte sono più precisamente nomi del Thlaspi bursa pastoris, la pianta che nel contado di Verona si chiama borsette (Pollini) e nel Bresciano erba borsa.

<sup>1) 1. &#</sup>x27;tetta di vacca' [Namur pé d' vache, m. (Rolland), che si riconnette con una numerosa famiglia di voci tedesche per il colchico, come Kuheuter (Erzgebirge, Niederösterreich, Schwäb. Alb), Küe-uter (Svizzera: Aargau, Bern, Zürich), Kühditzen (Gotha), Kuhditzen (Hessen), Chüepuppe (Basel, Bern), Chüebuppe (Solothurn), Chüebüppi (Aargau), Chüepüppi (Aargau, Basel, Bern, Solothurn), Keiwedutzen (Thüringen, Niederhessen), Kiehdetz (Nahegebiet), che anno tutte il significato di 'tetta di vacca']; 2. 'pancia di vacca, [a Lemmecourt nei Vogesi panse de vaiche, f. (Haillant)]; 3. 'cog li oni di bue' [Annecy colhon de boue, m. (Colla), che a Gruffy diventano i 'coglioni di vitello, coulin d'vîô, e a Albens i coglioni di lupo, colie d' lòu (Constantin et Gave), e nella Svizzera romanza (Vaud) i coglioni di gallo, koyon dè pu (Gauchat); ted. Göttingen hanekloaeten [= 'Hahnenhoden'] (Hegi) e nella Franca-Contea i 'coglioni di cane' coille de chien (Beauquier, pag. 192), ted. svizz. hundshade, hundshude (St. Gallen, Schwyz, Appenzell, Bern, Graubünden, Davos, Luzern, Uri, Thurgau; è dunque uno dei nomi più diffusi in Svizzera per il colchico in frutto), cfr. Idiotikon vol. II, 994; III, 13; VII, 324; IV, 1413, 1400; I, 682, dove sono citate anche le numerose varianti. Così, trasformato il frutto in testicolo [Centre covau, m. (Jaubert) e kůlàūs, m. pl. promette il «Supplément» di Gilliéron al punto 728 dell' Avevron], era ovvio di vedere nelle foglie che lo coprono dei 'calzoni', donde il facile passaggio eufemistico del nome Hundshoden (= 'cog lioni di cane'), molto diffuso su territorio tedesco per designare il colchico in frutto, in Hundshosen (= 'calzoni di cane') per correzione semantica. (Cfr. le varie forme dialettali, Idiotikon, II, Sp. 994.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Quest' umore attaccaticcio valse al colchico il nome slavo *golobniak* 'sterco di colomba'.

dei cavalli ed essi poi, girando di pascolo in pascolo, provvedono inconsciamente a una larga e rapida diffusione (donde il nome piemont. tacagóuné [225] 'colchico', dato dal Colla) 1).

# § 18. Gli scambi e le confusioni popolari con altre piante.

L'aspetto esteriore del colchico, nè in autunno nè in primavera non è tale da rendere impossibili i soliti facili scambi con altre piante. Tutt'altro; già anticamente s'ammetteva il pericolo di confusioni, tanto che Dioscoride (De M. m. IV 84) raccomandava di non scambiare il colchico, ch'è velenoso, con la cipolla da cucina, tratti in inganno dalla loro somiglianza esteriore. Allius agrestis (Goetz) e allius venenosus (Diefenbach) sono nomi frequenti per il colchico negli erbari medioevali. Così pure per le stesse ragioni altre spece di allium contribuirono alla denominazione del colchico: l'Allium coepa, cioè la cipolla, e l'Allium porrum, cioè il porro.

E se anche il narciso cede il suo nome al colchico (cfr. ital. narciso d' autunno, franc. narcisse d'automne, che è citato nel Constantin et Gave), sono prestiti, per così dire, in famiglia; fatti però per il tramite de' dotti, i quali soltanto conoscono certi vincoli di parentela, invisibili agli occhi profani del popolo<sup>2</sup>).

Ma abbiamo trovato anche casi di cessione di nomi vera e propria, casi, cioè, in cui il popolo chiama il colchico con l'appellativo di un'altra pianta: p. e. droutse = Rumex e Colchicum in frutto; maloms = Veratrum e Colchicum in frutto ecc. La distinzione dei singoli individui nella botanica popolare è quanto mai incerta e imperfetta, come in generale è di solito incerto e imperfetto il concetto che il popolo si forma di quelle piante che non fanno parte della sua vita economica e perciò non toccano davvicino i suoi interessi. Chi si è occupato di nomenclatura botanica popolare à avuto senza dubbio mille occasioni d'osservare con quale facilità il contadino scambia una pianta con

¹) Cfr. valsug. érba takaisa (r. p.), vicent. erba tacaissa (Pajello), vicent. erba che taca (Nazari), trent. (Caldonazzo) érba táka (r. p.), trent. (Mezzocorona) érba takolénta (r. p.), bresc. taca-má [= 'attaccamani'] Zersi, bergam. tacaröla (Tiraboschi), mantov. atacadisz (Cherubini), genov. (Chiavari) erba tacca (Lagomaggiore e Mezzana), piemont. (Veneria) erba attacanta (Colla), tutti nomi questi dell' attaccamani o appiccamani (Galium aparine) e così piemont. (Val de la Tour, Givoletto, S. Egidio) tachet (Colla), monferr. erba tacchegna (Ferraro) = Arctium lappa.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Domenico Saccardo ci regala un nome sardo per il *Colchicum autum-nale L.: narcissu semplici*. Gli dobbiamo esser grati, perchè è un dono inatteso. Il *Colchicum autumnale L.* manca notoriamente nella Sardegna!

un' altra che scientificamente non à nulla di comune con la prima. È un fatto troppo comune e troppo noto per soffermarvisi a parlarne. Com' è pure noto che il popolo talvolta à la coscienza delle diversità fra due piante, ma non vede necessario di riprodurle nel linguaggio con due nomi diversi. Mi presi la briga di fare un'inchiesta alquanto minuziosa nelle valli alpine del Trentino, facendomi descrivere esattamente da ogni contadino il colchico e il croco in quelle regioni, in cui i due fiori sono compresi sotto lo stesso nome. Alla maggior parte sono sconosciute le differenze di fatto che caratterizzano le due piante; però alcuni, pur usando per tutt'e due lo stesso nome, credono che il veleno sia concentrato nel fiore che compare d'autunno (cioè nel colchico) e che perciò esso sia pericoloso agli animali, mentre quello che appare in primavera (cioè il croco) sia affatto innocuo. Altri invece notano che la pianta in primavera è in piena vigoria di forze, perchè sa produrre e fiore e foglie (è il croco!), che la pianta d'autunno è ormai spossata e il suo sforzo di vita non va oltre il fiore. Tutti poi sono consapevoli, che i due fiori appaiono solamente in due determinate epoche dell'anno e che fra la fioritura dell'uno e quella dell'altro ci corre tutto l'inverno. Eppure non basta; non s'è formato ancora nella mente popolare un concetto talmente diverso fra i due fiori, da rendere impellente il bisogno di due denominazioni diverse. Dove invece il linguaggio popolare preferisce rinunciare a questa economia lessicale, chè essa non risponderebbe più alle esigenze della chiarezza, è nella nomenclatura del colchico in primavera. Il contadino non à che ben raramente una conoscenza chiara ed esatta della biologia del colchico e in tal modo raramente sa rendersi ragione delle sue differenti fasi di sviluppo. Colchico in fiore e colchico in frutto non sono per lui due aspetti di vita diversi dello stesso individuo, ma due individui che non ànno alcun legame biologico fra loro. In abito primaverile il colchico entra a far parte di un'altra cerchia di rappresentazioni e quindi anche la sua terminologia è del tutto indipendente da quella del colchico in abito autunnale. Se la mente popolare parte dal punto di vista dell'aspetto esterno, alla rappresentazione di colchico in foglie si associano le piante a foglia allungata o lanceolata (per es. la romice, donde il nome 'lingua di vacca' comune a tutte due), se essa parte dal punto di vista dell'epoca in cui il colchico in frutto appare, vi si associa la numerosa schiera di piante primaverili e il loro simbolo sarà il 'cuculo', se invece l'idea predominante è quella del contenuto velenoso delle foglie, viene evocata alla mente la famiglia di piante con foglie velenose, anche differenti nell'aspetto, descinate allo stesso uso medicinale. È questo il caso del veratro, che à ceduto largamente il suo nome al colchico, perchè in seguito alle loro proprietà interne si sono trovati insieme a bollire nello stesso pentolone. Ed insieme vivono anche nel pensiero del popolo.

Così mentre due piante diverse, il colchico e il croco, ànno generalmente nomi comuni, due aspetti della stessa pianta ànno di solito nomi diversi.

Circa una decina di piante prestarono dunque il loro nome al colchico su territorio romanzo. In certi casi però il prestito è condizionato da un'aggiunta esplicativa che serve a esprimere l'elemento di differenziazione nel raffronto. La cipolla e l'aglio, per esempio, sono sempre coltivati negli orti; ebbene il popolo chiamerà il colchico «aglio dei prati» oppure «cipolla dei prati», chè in tal modo la tanto pericolosa confusione sarà esclusa. Per lo più è qualche animale o il diavolo che si assume il compito di togliere eventuali malintesi; un «aglio di lupo» non sarà logicamente mangiabile per l'uomo; un «porro della biscia» non può lasciar dubbio se sia innocuo all'uomo o no; la «cipolla del diavolo» sarà temuta e perciò non la si metterà in bocca dai bambini!

¹) Naturalmente tali denominazioni sono frequentissime ovungue: nella Stiria il colchico è chiamato: •aglio di cane» [hundsknofel] che corrisponde al termine tedesco degli antichi glossari huntlouch III, 488 (Björkmann, Die Pflanzennamen der althochdeutschen Glossen, pag. 292); altrove è detto «cipolline delle vacche» [kühschlotten, Henneberg, da kuh 'vacca' + schlotte, cioè schalotte = Allium Ascalonicum], «cipolline dei pidocchi» [Läusschlode, Gotha], cfr. Hegi. Nella Bosnia il colchico porta il nome lukovik da luk 'aglio', Cfr. Šulek.

<sup>&#</sup>x27;aglio selvatico' (franc. Marsac [Creuse] alho saouvadzo f., Rolland), valsug. Castelnovo, áğo máto (A. Prati, Arch. glott. XVII. pag. 410); 'aglio dei prati' (franc. ail des prés, Constantin et Gave); 'fiore del l'aglio' (trent. [Cembra] fiór da l'áj, r. p.); 'aglio canino' (franc. Sully [Loiret] ail de chien, m. Rolland); 'aglio di lupo' (nella Val Brembana e nella Val Seriana ái del lúf, raccolto dal prof. Caterino; franc. Arcis sur Aube ail au loup, m. (Des Etangs) franc. Aube côte de loup, f. (Des Etangs), dove côte = 'costa, spicchio d'aglio', cfr. p. 114 del Supplément); 'aglio di serpe' (Trent., Vetriolo) ájo de bissa, r. p.; derivati di 'aglio' [franc. Ineuil Cher àyou m. (Rolland), Chambon (Loiret) àyô m., Saint-Vincent I. P. (Dordogne) olhol, m. (ambedue del Rolland)].

Questi nomi sono i più ovvii, i più semplici, i più incolori; dovevano perciò essere fra i primi che balenavano alla mente del popolo. Non dobbiamo quindi attenderci ch' essi formino aree omogenee, ma è naturale ch' essi siano distribuiti sporadicamente su tutto il territorio romanzo. Ne troviamo parecchi in Francia [Seine-Inf. ognon sauvage, Joret, Samoreau (Seine et Marne) oignon sauvage, Haute-Marne ognon de loup, Rolland, Aube, Indre-et-L., ognon de li, m. (Rolland); Haute-Loire cébo de prat, f., cébo dé sér, f. (Arnaud); Allier porreau de pré m. (Olivier), a Saint-Georges de M. (Puy de Dôme) pourré dé cha m., a Donzenac (Corrèze) porrë, m., a Mur de Barrez nell' Aveyron

Talvolta lo stesso compito è affidato a un semplice suffisso; «ci-pollone», «porraccio» e simili, come nomi del colchico, anno appunto il valore di cipolla (o porro) non buona, immangiabile, velenosa.

È evidente dunque in tutte queste denominazioni lo sforzo di far notare la somigianza esterna (espressa dal sostantivo) e ad un tempo la diversità interna (espressa dall'aggettivo o dall'aggiunta genitivale che ne fa le veci) fra le due piante; la somiglianza esterna è il fattore positivo nel raffronto, la differenza interna il fattore negativo. La nomenclatura popolare à qui uno scopo essenzialmente pratico: quello, cioe, d'avvertire gli ignoranti e gli inesperti di non lasciarsi sedurre dalla affinità esteriore del colchico, pianta velenosa, con l'aglio, con la cipolla o col porro, piante mangerecce, a usarne indifferentemente.

Nel capitolo precedente ò già accennato alle molteplici affinità esteriori tra colchico e croco e ai molti contatti reciproci nelle denominazioni; di solito però sono i nomi del colchico che passano a designare il croco, mentre il caso inverso è raro. Il tertium comparationis è dato dalla forma e dal colore della corolla e il fattore di differenziazione è invece l'epoca della fioritura, donde le coppie di voci clavs d'utuon e clavs da purmavera, semenciera d'autouna e semenciera de prima, lovratte d'herba e lovratte di bontemps ecc. (cfr. pag. 24). Basta quindi che questo fattore sfugga all'attenzione del popolo oppure ch'esso sia trascurato, per avere una confusione completa di nomi (levrèta, lovrat in molti luoghi del Friburghese è usato per tutt'e due; così velyeres vale

pouari chaouvadje m. (Rolland), environ d'Alençon et de Carrouges porion m. (Letacq), Eure porion (Joret), a Les Fourgs nel Doubs pourotiau, m. (Tissot)] nella Svizzera [Vaud poratyó (Gauchat), Oberhalbstein purada: ne incontriamo frequenti in tutta l'alta Italia (a Nogaredo (Trentino) zigole dei prai, f. pl. (r. p.), a Caderzone nella Valle di Rendena zigole del diávol, f. pl. (r. p.), a Tione nella Valle di Giudicarie ziĝolon, m. pl. (r. p.), nel territorio bergamasco, nella Val Seriana sigole del lúf, a Almenno S. Salvatore siguli del luf, nella Val Brembana ai del luf, a Calolzio presso Bergamo cigoulin di biss (quest'ultime denominazioni sono dovute alla cortesia del prof. Caterino che fece per me un'accurata inchiesta su tutto il territorio bergamasco), nel contado di Piacenza zigollon (Bracciforti); a Zivignago nel Perginese (Trentino) póri, m pl. (r. p.), alture presso Civezzano (Trentino) póri de bissa, m. pl. (r. p.), piemontese a Mocchie pouráce, a Mondovi, pure nel Piemonte pourasse (due nomi tolti dal Colla) a Ponti di Nava nella Liguria purassa e sciù da purassa (Penzig), nel contado di Treviso poréta (Saccardo)] a Romano (mandam. Bassano) fyór de póra (Scheuermeier); incontriamo qualche rappresentante anche nella Spagna [castigliano cebolleta (Castro), portoghese cebola venenosa (Castro)], e da ultimo anche in Rumenia, dove il colchico è detto cépa ciorci (Alexi), che, tradotto letteralmente, significa 'cipolla delle cornacchie' (cfr. pag. 21).

per tutt' e due a Leytron, a Sembrancher, a Salins. a Hérémence e a Riddes nel Vallese, mentre a Isérable è solo il croco) 1).

Mattioli asserisce che al suo tempo il colchico in italiano era chiamato giglio matto 2); di fatto, guardato all'ingrosso e da occhi profani esso può sembrare un giglio malcresciuto, donde i nomi dati a varietà di Colchicum: giglio di S. Leucio a Villavallelonga nella Marsica (Loreto), gigliétti de' práti a Fara Sabina nell'Umbria, gijje a Lama nell'Abruzzo (Finamore) e quelli dati più precisamente al Colchicum autumnale; ğili máti a Lavìs nella valle dell'Adige, sei de prá alle Sarche nella Valle di Giudicarie.

Nei raffronti con la *viola* il *tertium comparationis* fu evidentemente il colore violetto della corolla, donde *violes* 'colchici' a Paularo e nei paesi vicini del territorio friulano [29] (nome raccolto per me gentilm. dal prof. Pellis), e donde il termine generico *viole* dato al colchico nella Lunigiana (Penzig). A Claut *le vióle* sono pure 'i colchici' (Scheuerm.).

Così nell'Aveyron il colchico si dice bioulounétt m. (Vayssier) e a Luchon più esattamente biaouléta empoudouada [= 'violette empoisonnée' | (Sacaze).

Nel Languedoc, secondo Duboul, è vivo fra il popolo il nome per il colchico tulipo dé pratt f.; è un po'strano che il nome d'una pianta coltivata, com'è il tulipano, sia passato a designare un fiore selvatico com'è il colchico, è un po'strana la familiarità con cui il popolo della campagna si serve di nomi di piante, per così dire, cittadine. Il tulipano è notoriamente una pianta esotica portata in Europa dai turchi appena verso il secolo decimo sesto: doveva dunque per un certo tempo valere per un fiore di lusso. Eppure il nome del tulipano fu usato ben presto

<sup>1)</sup> L'antico ital. gruogo salvatico, che ricorre come nome del colchico nella traduzione di Dioscoride di Montigiano del 1546, è rifatto sul latino delle nomenclature antiche crocus sylvestris (Bauhin, 1671), così pure l'ital. grogo selvatico del Targioni-Tozzetti. Il dott. Saccardo cita pure un veronese grógo salvadego, che manca al dizionario del Monti; data la poca attendibilità di tutto l'elenco del Saccardo, tale nome è d'origine sospetta. In ogni modo non sarà di fattura popolare, ma rifatto sul termine dotto. Il veronese fior per i peoci è trasformato tranquillamente dal proto in fior per i pesci! Basti questo per mostrare la fretta facilona nella stampa di questa raccolta. Aggiungo ancora i seguenti nomi usati nelle singole regioni nella doppia accezione di colchico e di croco: lèrèche f. a Nendaz nel Vallese, kounalyèta «piccola conocchia» nel Friburghese, cilivòc, cisignòc, cicingòt, paternostris, patinostris, scilivoc nel Friulano, semenaròle sui Monti Lessini, bile nella Valle di Non, formáte nella valle di Sole ecc.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) «Ephemeron non lethale est, quod depinxit Matthiolus ab indigenis "giglio matto", hoc est lilium stultum, nominatum.» Bauhin, Hist. pl. Lib. XIX, pag. 648.

popolarmente in tutta la Provenza per designare parecchie piante selvatiche, come il papavero, l'anemone, l'iris ed anche il nostro colchico 1). Quest'insolita fortuna ch'ebbe nella Francia meridionale il nome d'una pianta di recente importazione, d'una pianta che per un certo tempo doveva esser stata coltivata soltanto ne'giardini, non à nulla di sorprendente. La benedetta terra della Provenza non conosce nella sua flora tali privilegi; in quel magnifico regno dei fiori ogni pianta esotica diventa ben presto padrona delle colline e delle vallate e si confonde con tutta facilità con le piante indigene nella vita, nell'aspetto, nel nome. «Les paysans» — dice Maeterlinck parlando appunto della Provenza — «y ont perdu l'habitude de cultiver le blé, comme s'ils n'avaient plus qu'à pourvoir aux besoins d'une humanité plus subtile qui se nourrirait d'odeurs suaves et d'ambroisie. Les champs ne forment qu'un bouquet qui se renouvelle sans cesse, et les parfums qui se succèdent semblent danser la ronde tout autour de l'année azurée».

Tutto questo vale per il colchico in fiore. Non meno facili sono le confusioni in primavera, quando esso è in frutto.

A Conthey nel Vallese l'alpigiano lo confonde col Rumex alpina e lo chiama perciò droutse, f. (Gauchat); a Cheylade (Cantal) la bella verzura fogliacea del colchico porta il nome generico di 'lattuga' tsicounàyrë, f. (raccolto dal Rolland) che va con chicoun, chicou del Mistral proprio della Guyenne nel senso di «laitue romaine». La capsula de' semi, quand' è matura, ricorda il frutto del papavero²), donde il nome pevrero dato soltanto al colchico in abito primaverile nel dialetto di Valvestino (cfr. Battisti), che risale indubbiamente a un \*pa] paveraria. Non so poi quale somiglianza si possa trovare fra la capsula del colchico e la carruba; ma il popolo non va tanto per la sottile e chiama il colchico senz' altro caròbula. È uno dei nomi carnielli citati dal Gortani.

Nella Valsugana le pianticine giovani di granturco che durante la zappatura vengono levate dal solco perchè soverchie, sono chiamate sorgati (da sorgo 'granturco'); e siccome il colchico in foglie e frutto assomiglia ad esse nell' aspetto, è però nocivo per il contenuto venefico,

¹) La carta No. 321 «coquelicot» dell' «Atlas» porta al punto 882 (Bouches-du-Rhône) tulipă, Vayssier cita un toulipo rougeo f. 'papavero' per l' Aveyron, Rolland raccolse tulipan 'papavero' per Forcalquier; la carta No 1599 «iris» à tulimpo f. al p. 737 nell' Aveyron, tulipo al p. 833 nell' Ardèche; Mistral cita un tulipo 'anémone à fleur rouge' ecc. Cfr. inoltre la carta 1344 del l' «Atlas».

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Cfr. il nome per il colchico nella Boemia settentrionale *Môheitl* [= «Mohnhäuptl», cioè 'testolina di papavero'] Hegi.

è chiamato sorgáti del diáolo o sorgáti del gáolo, m. pl. (r. p.) non solo dai contadini valsuganotti, ma anche da quelli tasini.

I botanici notarono delle affinità fra il colchico e le varie specie di Iris e ne tennero conto nella distribuzione sistematica delle piante come pure nella terminologia. Non è dunque di origine popolare il nome iride salvatica, che, secondo il Mattioli, era dato in Italia a «quello efemero ultimo che nasce abondantemente ne i prati e nelle selve» (!) Il profano non vede certo somiglianze fra il fiore del colchico e quello dell'iride e se anche il lessico botanico popolare conosce qualche nome comune ad ambedue le piante, il tertium comparationis è costituito non dalla forma della corolla, ma dalla forma lanceolata delle foglie. In quasi tutti i dialetti dell'Italia settentrionale il termine generico per tutte le specie di iride è spade.o un derivato come spadine, spadoni ecc.1); ebbene lo stesso nome con un'aggiunta che serve come indicazione locale spadoni dei prái, viene a designare il colchico a Caldonazzo, a Lévico, e ad Ischia nel Trentino. Il Camisola nella sua flora cita per la provincia d'Asti cotlèt 'colchico', cioè 'coltelletto'. È una variante semantica di 'spada', variante che ebbe tale fortuna da conquistare come nome dell'iris non solo quasi tutta la Provenza, ma gran parte dell'Italia del nord, formando così un' area di voci che va dai Pirenei fino alle Alpi2).

¹) Cfr. toscano spadacciòla, spaderèlla, venez. spadazióla (Boerio), veron. trevis. bellun. spade (Monti, Saccardo II, De Toni), trevis. spadon de S. Piero (Saccardo II), carn. spádes (Gortani), trent. spáde, spadoni, spadóċi (r. p.), poles., bresc. spadine (Mazzucchi, Melchiori), locarn. spad (Franzoni), bergam. spada (Tiraboschi), com., valtell. spadée (Monti), piemont. erba spá (Colla), genov. erba spàa (Penzig), Sarzana nella Liguria spáde (Mezzana), reggiano spèda, spadòun (Casali), forliv. spadarêla (Zangheri), abruzz. spata (Finamore), pugliese spatola (Dom. Saccardo), napolet. spatella (Dom. Saccardo), sicil. spatulidda (Albo), sardo spadóni (Vacca-Concas).

²) Cfr. la carta 1599 \*iris" dell'Atlas, la quale appare nettamente divisa in due zone lessicali: l'una del nord con iris, l'altra del sud, propria del Languedoc, con kutela f., ormai bucherellata qua e là [ai punti 743, 757, 758, 779, 784, 787, 861, 873, 878, 882, 883, 885, 897, 899] da rappresentanti del primo tipo. Iris à tutte le sembianze di termine dotto, kutela invece di termine popolare. Quest' ultimo è uno degli eredi semantici (cfr. spatha — sabel — schwert ecc. come nomi dell'iride) del latino gladiolus 'piccola spada' usato dagli antichi scrittori e poeti non solo per il nostro giaggiolo, ma per parecchie varietà di iris.

La coltivazione dell' iride come pianta ornamentale, che specialmente all' epoca del rinascimento assunse proporzioni vastissime, favori la diffusione del nome *iris*, il quale venne a trovarsi di fronte a un esercito di vocaboli popolari del tipo 'coltello', 'spada' o 'sciabola'. Dalla lotta contro queste armi pericolose, il nome *iris* ne usci qualche volta vincitore. Riportò vittoria completa in gran parte della Francia, meno che nella Linguadoca, dove riusci Bertoldi, Colchicum autumnale (Bibl. dell' Archivum Rom. Vol. 5).

E similmente accattato alla teminologia del giaggiolo o dell'iride è il nome yäyä m. dato al colchico a Bournois nel Doubs (cfr. Roussey), che va con l'antico francese glais (= gladiu) e trova dei compagni al p. 876 (Basses-Alpes), al p. 989 (Svizzera, Valais) e al p. 531 nella Vandea della carta «iris» nr. 1599 dell'«Atlas». Da ultimo nel dipartimento di Gard al p. 841 della stessa carta si trova un lirgo f. sperduto in mezzo all'area kutela; evidentemente trattasi della stessa voce che a Bagneres de Luchon (Hautes-Pyrénées), secondo il Rolland, designa il colchico, intendo dire della voce lhérgo, f. Nel Mistral è elencato un lirgo «iris germanique, iris jaune, plantes, dans le Haut-Languedoc, glaïeul»; lirgo pudento «iris puant». Così pure il Dictionnaire languedoc. del 1759 riporta un lirgo «glaïeul», che corrisponde alla forma dell' «Atlas» 1).

#### § 19. Colchico e veratro.

Nel concetto che il pastore si forma del colchico in primavera la nota predominante è il veleno ch'esso contiene e le conseguenze che ne derivano. Ciò vale specialmente, come tentai di dimostrare nel capitolo precedente, per il colchico in frutto. Era perciò facile lo scambio di nomi fra il colchico ed altre piante verdi frequenti in primavera nei prati e, al pari di esso, nocive al bestiame pascolante. Primo fra tutte è il veratro (*Veratrum album*), pianta eminentemente alpina, notissima al pastore appunto per le sue qualità venefiche tanto più ch'essa cresce con preferenza nei pascoli grassi vicini alle «malghe». Fiorisce appena in pieno estate; a seconda delle regioni i primi fiori appaiono verso la metà di luglio fino verso la fine d'agosto. In primavera dunque non si vedono che le foglie allungate, come quelle del colchico, ma più larghe e nervate. Non occorre naturalmente essere rigorosi e sottili deterministi, quando si tratti di giudicare delle impressioni del popolo. Con un po' di

però ad aprire larghe brecce. In ispecial modo lungo la costa, dove è più intensa la coltivazione dell' iride a scopo ornamentale e a scopo di commercio, la denominazione *kutela* fu respinta verso l' interno (cfr. p. 899 e p. 897 nelle Alpes Maritimes; p. 883, p. 872 e p. 873 Bouche-du-Rhône; p. 861 nel Gard; p. 779 nell' Hérault; p. 787 nell' Aude).

Tracce di 'coltello' [= «iris»] nell'Italia settentrionale: veron. cortelasso (Goiran), bresc. cortelas (Melchiori), renden. kortéi (r. p.), carn. curtis (Gortani), Liguria a Mentone cotele, a Sella erba cutela (Lagomaggiore e Mezzana), crescent. cuteli (Ferraris), piemont. erba cotela (Zelli), coutel, coutele, couteline (Colla).

<sup>&#</sup>x27;) Per i nomi del colchico presi a prestito dall' iris rimando il lettore a: Vittorio Bertoldi, Di alcuni nomi dell' Iris florentina e di altre specie affini (in Arch. Romanicum, VI, pag. 280), dove è proposto un etimo anche per lhérgo.

buona volontà si può trovare qualche somiglianza fra le foglie del veratro e quelle del colchico o per lo meno si può comprendere come il pastore ve la possa trovare. Ma più che questa somiglianza esteriore e più di ogni coincidenza di tempo (la primavera!) e di luogo (il prato alpino!) nell'apparizione delle due piante, valsero le qualità venefiche interne comune ad entrambi a determinare lo scambio reciproco de'loro nomi.

E tale scambio non pare essere un fenomeno sporadico, accidentale, ma un fatto che si ripete con una certa insistenza e con una certa indipendenza su tutto il territorio dove crescono le due piante e perciò non solo negli idiomi romanzi, ma anche in quelli tedeschi e slavi.

A La Chambre nella Savoia e a Sallenches nell'Alta-Savoia il colchico e il veratro si conoscono, secondo il Rolland, tutt'e due sotto il nome di vararo m., rispettivamente vrare m.; a Sainte-Geneviève nell'Aveyron fu raccolto pure dal Rolland il nome bolayré m., in un territorio dove i continuatori del lat. veratrum furono molto produttivi di nomi di piante velenose. Questa forma bolayré m. dell'Aveyron si riconnette con quella pure riportata dal Rolland, usata nel Cantal per designare l'elleboro (Helleborus niger). Nell' Italia superiore lo scambio dei nomi fra veratro e colchico è comune a qualche dialetto del Piemonte (a Valdieri il prof. Mattirolo dell'Orto Botanico di Torino raccolse vrere per ambedue) ad alcune valli alpine (il dott. Scheuermeier ebbe veráč per la Val Colla. il dott. Capeder valáder per Cauco nella val Calanca) e in fine alla valle dell'Avisio nel Trentino. E più precisamente nella valle di Fiemme si fa ancora distinzione (come la si fa nella valle di Fassa) tra colchico in frutto (porceline, porceláne ecc.) e veratro (goláster); ma dal punto in cui l'Avisio piega a sud-ovest, formando la valle di Cembra, il termine por celáne ecc. scompare e non resta che ĝolástri m. pl. per tutt' e due le piante. A Fàver si riduce a olástri m. pl. e finalmente a Cembra si trasforma in violástri m. pl. con l'immistione non facilmente spiegabile di viola<sup>1</sup>).

A sud-est di questo territorio, sull'altipiano che separa la valle dell'Avisio dal bacino della Brenta, i pastori pinditri (di Piné) conoscono pure una sola denominazione alquanto curiosa per le foglie velenose del colchico e per quelle del veratro preláti m. pl. che non esito a ritenere un'interessante riduzione di veratri per via di etimologia popolare. Nella valle inferiore di Rendena a Verdesina si raccolgono in primavera le foglie del colchico e, fatte bollire in un pentolone mescolate con quelle del veratro, se ne trae un decotto che serve come lavacro

<sup>1)</sup> Gli ultimi due termini furono raccolti dal farmacista di Cembra, sig. Sette, al quale devo pure il controllo di altre forme.

per liberare gli animali domestici da qualunque parassita della pelle, ma specialmente dai pidocchi.

Uniti da questo legame terapeutico, colchico e veratro si confondono qui nella stessa denominazione: *i lavaléstri*. Il bisogno d'esprimere l'idea di 'lavare' à qui contaminato e contorto un \*velastro (veratrum), in cui la seconda parte-atrum è stata evidentemente scambiata per il suffisso-astro, attraverso \*valestro (metat. delle due vocali e dissim. di r-r in l-r) fino a diventare lavalèstro.

A Davos il colchico chiamasi gërberne f. (cfr. Idiotikon, II, 418) con la variante germere, citata dall' Hegi come propria dei Grigioni. Le due denominazioni appartengono ai discendenti dell' antica base tedesca germarrun, germara, che oggi, come nome del Veratrum album L., suona Germer 1). Similmente nel Gottschee hamerbuers indica le due piante.

Nella maggior parte del territorio romancio della Svizzera, nell' Engadina, nel Grigione centrale e in alcune regioni della Sopraselva è vivo per il colchico in frutto e per il veratro il termine *malóm*, che si usa anche genericamente per indicare 'erbe nocive' <sup>2</sup>).

Di questa voce e della sua diffusione ci occuperemo in un'altra parte di questo saggio; basti dire qui ch'essa non è ristretta al solo territorio romancio, ch'essa non appare sempre nella stessa foggia, ma conosce molte varianti e che si applica oltre che al veratro e al colchico anche ad altre piante non buone.

Un'ultima regione, dove il colchico prende a prestito il nome dal veratro, è quella friulana a nord di Gorizia, dove tanto le foglie del veratro quanto quelle del colchico sono chiamate *čimirike*, *čemerike*,

¹) La Svizzera conosce le varianti germele, gerbere, görbela, görbala, geermäder, germäga con il significato Veratrum album L. (Hegi). E alla stessa base risale anche l'hamer di Hamerbuerz, ch' è il nome del colchico a Gottschee, interpretato falsamente da Johann Satter (Volkstüml. Pflanzennamen aus Gottschee in «Zweiter Jahresbericht des k. k. Staats-Untergymnasiums zu Gottschee, 1897 98, pag. 8) come 'Bitterwurz', vedendo, a quanto sembra, in quel hamer un continuatore di amarus. A quest' ultima denominazione si riconnettono: hemmer (Austria infer.), hammer (Carinzia), hemmern (Carinzia e Tirolo) riportate dall' Hegi all'articolo «Veratrum album».

<sup>&</sup>quot;) malóms = «schlechte Grasart» (Pult) per l' Engadina, risch malam = Veratrum album L. maloms = frutto del colchico a Monastero nella valle omonima (Dr. Prof. Jud) e per riflesso flurs malom = fiore del colchico a Scheid; maloma f. = capsula dei semi a Ems (Prof. Jud); Engadina alta malams = Veratrum album L. e frutto e foglie del Colchicum autumnale L.; malom à l'Ulrich, per il colchico in abito primaverile; maloms è stato raccolto dal Vieli a Rhäzüns, suo luogo natale, per veratro e colchico in frutto.

cimirík. Questi strani nomi sono avamposti d'occidente 1) di una schiera compatta e numerosissima di voci slave significanti piante velenose, come il Veratrum album, il Veratrum nigrum, l'Helleborus niger ecc., che abbraccia tutto il territorio slavo ed à rappresentanti in tutti gli idiomi slavi, dal russo (tchemeritsa) e dal piccolo russo (tchemerytsia) attraverso il lituano (gemeric) e il polacco (ciemiersyca) al boemo (čemerice, čemerka) e allo slovacco (čemerica) fino al bosniaco (cemerica) e al serbo (čemerika).

# 3. Giochi fanciulleschi<sup>2</sup>).

# § 20. Il gioco di cavar da terra i bulbi.

Ve, ma bella, Ve, ma chara, Ch'è ta dun ina sonda d'mel.

cioè 'vieni, mia bella; vieni, mia cara, che ti diamo una fetta di pane con 'miele'; è la cantilena che a Tschlin (Schleins) nella bassa Engadina accompagna il gioco fanciullesco di cavar da terra i bulbi del colchico, facendo a gara a chi li troverà più profondi e a chi avrà così il tubo della corolla più lungo. Nella valle di Schanfigg, sempre nei Grigioni, in bocca tedesca la stessa cantilena suona:

Fueterreiffen, Fueterreiffen, Chumm mit dinem lengen lengen Stil, Ich gib der Chäs und Bröt und Schmals!

cioè: «colchico, colchico, vieni col tuo stelo lungo, lungo, io ti dò formaggio e pane e burro». A Tiarno nella valle di Ledro (Trentino) i ragazzi, che cercano sotterra i bulbi del colchico, dicono:

kasolína, kasolína búta fór la tò testína

cioè: «colchico, colchico, mostra (lascia spuntare fuori) la tua testolina».

Questo passatempo de' ragazzi d' andar in cerca di bulbi, in primavera di quelli del croco, in autunno di quelli del colchico, è molto diffuso fra le popolazioni alpine; è vivo anche lì dove non mi fu dato di cogliere dalle labbra del popolo una cantilena speciale.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Cfr. i nomi carinziani per il veratro: tschamarika, tschemer, zemmer, donde poi nel Tirolo il nome del colchico: schemmer 'colchico: cfr. Hegi II, p. 193 e 195 e Pritzel u. Jessen, pag. 105.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ricordo qui l'interessante capitolo: «Die Pflanzen im Kinderspiel» in H. Marzell, Die heimische Pflanzenwelt im Volksbrauch und Volksglauben, Leipzig, 1922, alla quale eccellente operetta dovrò spesso rimandare il lettore.

Ed in generale i ritornelli che accompagnano i giochi di campagna sono in numero infinito; inventati dal genio creativo fluttuante e capriccioso de' giovani, variano di luogo in luogo, di tempo in tempo e da individuo a individuo. Però alcuni di essi si sono imposti, per così dire, agli altri e, portati dalla corrente della tradizione come da una fiumana, rotolano di generazione in generazione in una forma direi quasi, cristallizzata.

Nella valle d'Aosta a Cogne si dice che i bimbi vanno in cerca di catagnule, nella valle Brembana vanno a tirár i patati, a Soazza di Mesolcina a cavár i ravanélen, a Pressone nella valle di Sole (Trentino) a ĝjatár i formaĝei ecc. A Fondo nella valle di Non questo trastullo campagnolo è conosciuto sotto il nome di gioco delle bile-bale 1), donde anche il nome di bile-bale per il colchico stesso, che nel contado è chiamato le bile. Giocando s'infiltra facilmente l'idea di 'palla' nel nome bile, che viene ampliato e quasi corretto in bile-bale per quello stesso ordine d'idee per cui il nome soprasilvano bulómas per il follicolo del colchico, pure oggetto di trastullo, a Surcasti viene contaminato e corretto in balúmas.

#### § 21. Altri giochi diversi col bulbo.

Finita quest' allegra gara puerile, il divertimento continua. Il bulbo, estratto con tanta difficoltà, foggiato in mille modi, diventa l'oggetto principale della festa. C' è da svagarsi per tutti: i ragazzi lo trasformano in una 'piccola forma di cacio', lo rappresentano ne' giochi come una 'piccola castagna', come una 'noce', come una 'piccola fava' ecc.; le contadinelle infilano i bulbi e ne traggono dei rosari.

Lo conosce pure la medicina popolare; dai fiori secchi se ne trae una polvere 'sternutatoria' che dovrebbe servire a epurare il cervello, ritenuto dal popolo come una glandula, dal mucco ingombrante.

<sup>1)</sup> Ricordo qui il nome file-fale, che raccolsi io stesso da un campagnolo presso il lago di Misurina, dato nella regione alla Convallaria majalis L. cioè al mughetto. Non è una denominazione isolata e non credo sia una creazione infantile, per quanto ne abbia tutte le parvenze. Sempre per il mughetto a Sirór, a Imèr nella valle di Primiero è vivo il termine filo-folo, a Prade e a Zortea filonfólo, a Canal S. Bovo file-fóle. Ed anche su territorio tedesco, nella Carinzia e nel Salisburghese, è in uso per il mughetto una denominazione simile: fillum-fallum (cfr. Hegi, VI, pag. 274) e nel Tirolo lilum fallum, in cui si può indubbiamente vedere una riduzione popolare del termine dotto lilium convallium, dato nelle nomenclature officinali al mughetto. I parlari tedeschi e quelli ladini ad essi adiacenti conoscono anche continuatori del semplice convallium alterati per via di etimologia popolare. Cfr. per quelli tedeschi l' Hegi, II, p. 274 e cfr. garden. konfólies pl. femm. di Santa Cristina (kunfólia nel Gartner). Il mughetto è notoriamente un rimedio efficace contro il mal di cuore e come tale usato sotto il nome di convallarinum, convallamarinum nella farmacopea (cfr. Schulz, l. c., pag. 77).

Ed ecco in questi giochi spensierati di fanciulli una nuova ricca fonte di nomi per il colchico!

Il maggior contributo è dato dai nomi del formaggio: i bulbi rotondi furono avvicinati dalla fantasia infantile a piccole forme di cacio, cosicché il colchico, secondo i differenti nomi dati al formaggio nelle singole regioni, diventa: la formáta, per lo più al plur., a Malé e a Samoclevo: la formagela, a Dimaro e a Ossana nella valle di Sole (cfr. Battisti, Sulzb. Mundt., pag. 27, nota 7) a Presson nella stessa valle i formağéi, m. pl. (r. p.); le kasoline f. pl. (r. p.) a Tiarno e kasolite, f. pl. (r. p.) a Pieve e dintorni nella valle di Ledro; le spressate, (r. p.) a Tione nella valle di Giudicárie, con le varianti persáte, (r. p.) di Sténico, e spersate di S. Lorenzo di Banale, dove il diminutivo spressatele f. pl. serve a designare più precisamente i bulbi. Nel linguaggio degli alpigiani giudicariesi la spréssa, f. s. è «una specie di formaggio pecorino di forma rotonda e compresso ai due lati»; questi ultimi vocaboli sono in stretta parentela col vallese pre 'formaggio', riportato dal Meyer-Lübke al nr. 6745 del suo vocabolario. E la serie non è ancor finita: a Fornesighe nel comune di Zoldo (Cadore) il colchico è detto fior de formaj de gáta (r. p.), cioè 'fiore di formaggio di gatta', a Selva [132], piccolo villaggio nella valle superiore del Reno, è detto flur mañukéta o semplicemente mañukéta, dove mañuka e mañuk 1) significa 'forma rotonda

¹) Per feglia mañiika nei Grigioni s' intende veramente la Malva rotundifolia (quella pianta che anche in tedesco è chiamata Käsekraut 'erba del formaggio') anzi con maggior precisione i frutti di essa, i chäsli di una parte del territorio grigione (Ulrich), la mañokina dell' Engadina (Durheim). Cfr. Rolland III, pag. 96 e seguenti.

Anzi, sfogliando il Rolland, si può notare che uno dei tipi lessicali più comuni in Francia per designare la malva è appunto il nome del formaggio; esso forma un' area che abbraccia quasi tutta la Francia centrale e settentrionale, dall' Alvernia alla Normandia e dalla Franche-Comté al Saintonge; mancano dunque solo la Provenza e il Delfinato ad oriente, la Bretagna a nord e la Guascogna ad occidente per poter dire che tutto il territorio francese n' è inondato. A questa numerosa famiglia di nomi il Rolland aggiunge come spiegazione: «les enfants mangent le fruit de la mauve qu' ils comparent à un fromage ou à un pain ou à un gâteau». Sorto fra' gióchi, sarebbe da attendersi che questo nome restasse d' esclusivo monopolio de' fanciulli di campagna; invece no. E certamente dal punto di vista onomasiologico è interessante osservare come un trastullo di ragazzi possa lasciare tracce così copiose nel lessico botanico popolare e quello che è più prendervi radici talmente salde da riuscire in molti luoghì a compromettere l' esistenza del vocabolo malva, come nome di tutta la pianta.

E tanto il gioco quanto le denominazioni che ne derivano varcano i confini del territorio romanzo (cfr. ted. käsepappel, käsekraut, svizz. ted. käskraut, käslikraut, Lipsia käsenäpfchen, Lussemburgo kesbretchen: fiamm. kaasbrood ecc.; vedi molte altre denominazioni nel Rolland).

di cacio' oppure 'formaggio fresco ancor caldo' (Vieli); a Tannay nel dipartimento della Nièvre il Rolland raccolse per il colchico il termine beurrée f. che ricorda i nomi di molti altri fiori 1).

Nell'idea di 'formaggio' vi è celata quella di cibo e il bulbo del colchico è notoriamente velenoso. Come si spiegano dunque questi nomi? In origine essi designavano solo il croco, i cui bulbi non solo vengono raccolti dai ragazzi, ma anche mangiati; il gioco in autunno con i bulbi del colchico è una continuazione di quello primaverile con i bulbi del croco, con la differenza che i primi non vengono mangiati. Nel Prättigau il colchico è detto chleimarändmaiji²), cioè il 'fiore della merenda'; la 'merenda' si fa però solamente con i bulbi del croco e quindi il colchico à il vocabolo di seconda mano (cfr. Idiotikon IV, 9).

Raffigurato ne' giochi come una 'piccola castagna', il bulbo si chiama kastañóle f. pl. ch'è il termine veronese più diffuso, benchè manchi al Monti e al Goiran; il dott. Garbini lo raccolse a S. Michele, a Peschiera, a Bardolino, a Valeggio, a Caldiero, a Parona, a Porto S. Pancrazio, a Castel d'Azzano, lo Scheuermeier lo udì a Raldon; kjasteñine, f. pl. a Don nell'alta Val di Non; catagnúla, f. a Cogne nella valle d'Aosta (Henry); kartanyoúla, f., nel Vallese (Gauchat). Raffigurato come una 'piccola fava', il bulbo si chiama: favarota a Cerésole Reale (valle dell' Orco), com. priv. dal prof. Jaberg; come 'piccole patate'; patatí nella valle Brembana; come 'piccoli ráfani': ravanelen m. pl., a Soazza di Mesolcina (comunicatomi gentilmente dal Salvioni); come una 'piccola nocciola': secondo il glossario di Perron a Broye-les-Pesmes nonotte, che nel resto della Haute-Saône significa 'noix de terre', è 'petite tubercule et surtout bulbe du colchique d'automne'; anche il tipo lessicale dell' alto engadinese *minchüla* ecc., sceso nella valle bassa, fu trasformato dalla fantasia popolare, ispirata dall'immagine d'una 'nocciola', in mitschola (Pallioppi); nel galiziano nocella do corvo, nocella de javalíes = 'colchico', dove galiz. nocella, port. nozelha = 'bulbo de ciertas plantas'.

Trasformato ne' giochi in piccoli chicci da rosario, il bulbo del colchico porta il nome di patarnóstar, (r. p.) a Fisto nella valle di Rendena

¹) Cfr. beurrée è anche l' Hesperis matronalis (cfr. Roll. I, pag. 245); cfr. alcuni nomi del ranuncolo fleur au beurre, beurre ecc., svizz. rom. erba de bûro ecc. (cfr. Rol. I, 41 e 42) e altri, della ninfea (cfr. Rol. I, 150), dell'anemone (Rol. I, 22), della prataiola (cfr. Rol. VII, 90) ecc. ecc. Cfr. pure il nome dialettale tedesco per il colchico: Käsplüeml (= 'fiorellini del formaggio').

²) In un'altra parte di questo saggio dirò come l'idea di 'merenda' sia secondaria; -marand- dovrebbe rappresentare un'antica base celtica [mili-mandrum], a cui poi il popolo diede un'interpretazione propria.

(Trentino), *paternostri*, m. pl. (r. p.) a Vermiglio nella valle di Sole (Trentino) e *paternostris*, *patinostris* nella Carnia (nel Gortani appaiono soltanto come nomi del *Crocus vernus*).

Anche il tubo della corolla, trasformata ne' giochi, in una piva diede origine a parecchi nomi per il colchico: nel Dauphiné *pipa* s. f., nel Limousin *pipèio* s. f., due nomi del colchico registrati nel Mistral, nelle Basses-Alpes a Seyne *pipado* s. f. (Honnorat); nella Svizzera romanza, Vaud *pepette d' aouton* s. f. (Tappolet), l' Etivaz *papèta* f. (Gauchat); nel Friuli a Mossa *piva* (r. p.) a Brazzano *pivók* m. s. (r. p.).

#### § 22. Giochi primaverili.

Senza il contributo del linguaggio infantile anche la nomenclatura del colchico in primavera sarebbe ben meschina cosa. Se escludiamo pochi nomi suggeriti dall'aspetto esterno e dall'epoca dell'apparizione dei frutti oppure derivati dal solito scambio del colchico con altre piante ad esso simili, tutto il resto è creazione della fantasia fanciullesca ispirata da' giochi.

Il frutto che spunta dal suolo ai primi di marzo proprio al posto dove l'autunno antecedente stava il fiore, è ora, si può dire, l'unico frutto fra tanti fiori primaverili.

È dunque l'unico oggetto di trastullo che sia là alla mano, abbondante sul prato, quando i ragazzi di campagna, dopo il lungo ritiro invernale, escono finalmente ai pascoli aperti e riprendono le loro liete consuetudini, i loro giochi. È naturale che ne approfittino; e così quella capsula ovale divisa in tre lobi nelle mani intraprendenti e nelle menti inventive dei pastorelli assume le fogge più bizzarre, doventa una 'pagnotta', una 'puppattola', una 'vaccherella', una 'gallinetta, un 'vitellino', un 'porcellino'. Per il tempo in cui compare, la pagnotta è la 'pagnotta di Pasqua' (a Vérossaz nel Vallese mitse dè pāk, Gauchat) oppure il 'panino del cuculo' | alture presso Riva (Trentino) paneti del kúko, m. pl. (r. p.) 1); per il contenuto velenoso è il 'pane del diavolo' [nel Veronese a Porto S. Pancrazio pan del diàolo, a Parona polénta del diàolo<sup>2</sup>), Garbini, o il 'pane del lupo' [bergam. a Miragolo nella Val Brembana pà de lüf, prof. Caterino]; a cui aggiungo il nome per il colchico herbe à pain, citato dal Letacq per La Ferté-Fresnel (Orne).

 <sup>&#</sup>x27;) Cfr. il ted. (Gotha) Kuckucksweck (Hegi). Scheuermeier à raccolto a Predazzo le pañóte, che, a quanto credo, sono soltanto i bulbi del croco.
 2) Cfr. il ted. (Stiria) Teufelsbrot = 'colchico' (Hegi).

### § 23. La 'puppattola'! 1)

Altrove dal colchico in abito primaverile si suole trarre una puppattola, di cui la gonnellina e il busto sono formati dalle foglie ripiegate all' ingiù e legate da un filo d'erba, che ne forma una verde cintura, e di cui la testolina è figurata dalla capsula dei semi. Ed anche questa bambola vestita di verde fu battezzata dai ragazzi: a Caldonazzo nel Trentino pópole f. pl. (r. p.), a Fuldera nella Val Monastero pópil, nome comunicatomi privatamente dal sig. Vieli di Rhäzüns; a Lavin è vivo un popparélla, raccolto per me dal prof. Pult, il quale confermò accanto a questa forma anche quella portata dai Pallioppi papparella, paparella per l'Engadina bassa, come quella vestita di scarlatto tratta dai petali e dal guscio del papavero ebbe nel linguaggio popolare i nomi più graziosi 2).

#### § 24. Il gioco della 'vaccherella'!

Ma non è questo il gioco principale. La vera festa primaverile per i pastori di montagna è il gioco della 'vaccherella'; lo conoscono i ragazzi d'ogni regione alpina, d'ogni vallata del Giura e dei Vogesi; è in voga in tutta la Francia orientale, dalla Franca-Contea fino alla Picardia ed è esteso anche al territorio rumeno e a quello tedesco della Svizzera, della

Anche il tedesco conosce la stessa creazione per il colchico (docke!), anzi è più preciso; la puppattola à la testolina piena di pidocchi (i semi!) e per conseguenza è una puppattola pidocchiosa (cfr. lausdocke, donde poi ladocke, ladocka, Schmeller, Bayr. Wörterb. 2. Aufl. e cfr. Spitzers «Klette», pag. 69 n. 1).

A titolo di curiosità ricordo qui fra le tante denominazioni del papavero, suggerite dal gioco già accennato della 'puppattola' o dell' 'omino', il nome cinese del papapero mei jin táo che dovrebbe significare appunto 'erba del bell' omino' (cfr. J. Hoffmann, Noms des plantes du Japon et de la Chine, Levde, 1864).

<sup>1)</sup> Cfr. Marzell, op. c. pag. 48.

²) Ne cito, ad esempio solo alcuni tolti dalla mia raccolta per completare quella dello Schræfl a pagina 73 e 74 del suo lavoro sui nomi del papavero: milan. popolána, bresc. madunina, piemont. Alessandria le donêtte, a Cuneo le done rousse, a Mondovi belledon, Valle valdese di S. Martino dunnie, nei dintorni di Perugia puppata rossa, a Ponti [di Nava nella Liguria sciu donne, a S. Remo fantineta, a Trento le pópe, a Rovereto le pópole, a Samoclevo nella valle di Sole le sióre ('signore'), nel Giudicariese le púe, a Strigno nella Valsugana le tosáte (dove tosáte dice 'bambine').

Cfr. il bellissimo, ricchissimo lavoro di Ivan Pauli, "Enfant", "garçon", "fille" dans les langues romanes, Essai de lexicologie comparée, Lund 1919, a pag. 262 seg. A quest' opera fondamentale rimando chi voglia spiegarsi qualunque dei nomi sopraelencati per il papavero e per la bambola, a S. Croce nel Bleggio (Trentino) le pope-púe, a Butrio nel Friuli bambinúte, altrove nel Friuli le fantazúte.

Baviera, della Svevia, dell'Alsazia, della Carinzia¹) ecc. e in fine, come appare dai nomi, anche a quello slavo. Questo 'gioco della vaccherella' nella «Flora» di Hegi è descritto così: «spielende Kinder stecken in die Samenkapseln der Herbstseitlose vier Hölschen und beseichnen das entstandene Gebilde als 'Kuh'».

Io stesso ebbi occasione nelle vicinanze di Salisburgo di assistere a uno di questi giochi. Era la volta non della vacca, ma del maialino, chè la fantasia fanciullesca voleva qui sfruttare anche i filamenti che escono dalla capsula per completare la figura del porcellino con una piccola coda.

Anche la pina, frutto del pino, si presta allo stesso gioco. Ne parla Jud in quell'articolo del Bulletin (III) ormai divenuto classico: «Nelle nostre valli alpine, nella Catalogna ed anche nella Germania, i bambini si servono della pigna come giocattolo: legata la pigna ad una cordicella si salta a volo attraverso i campi, tirandosi dietro 'la vaccherella' o la 'gallinetta'. Altri raccolgono le pigne nei boschi: vi ficcano quattro stecchine di legno a guisa di gambe, ed eccovi la vaccherella primitiva». Il Constantin et Désormaux riporta lo stesso uso per la Savoia con la nota esplicativa: evache, a Thônes et Manigod, cône de pin ou de sapin. Se dit particulièrement de plusieurs cônes de sapin attachés ensemble par une ficelle et que les petits enfants tirent après eux en guise de jeu.» Rolland cita pure parecchi nomi d'animale venuti poi a designare la pina e aggiunge a spiegazione: «les enfants s'amusent à trainer derrière eux les pommes de pins attachées avec une ficelle; ils les appellent des vaches, des brebis etc.» e più sotto: «en cassant la pomme de pin en deux les enfants font une vache et un veau.» Quello che si fa nel resto dell'anno con la pina, si fa in primavera col frutto del colchico, così il nome della 'vacca' e quello di altri animali vennero a portare un ricco contributo alla nomenclatura vernacola di questa pianta. Che l'idea della 'vacca' sia la predominante e che perciò il nome per la vacca abbia suggerito nelle differenti regioni il maggior numero di nomi, non sembrerà strano a chi pensi che, mentre i pastori giocano, anno dinanzi agli occhi le vacche che sono al pascolo e che perciò quest' associazione di pensiero doveva essere la più semplice e la più ovvia. E se a prima vista questo passaggio ideologico dalla vacca al frutto del colchico può sembrare alquanto artificioso, si pensi che il

¹) Nahegebiet; Kühla, Küele [= 'vaccherelle'] Schwäb. Alb; Kühe [= 'vacche'] Bayr. Schwaben; Mockla [= 'vacca'] Rauhe Alb; Kaibln [= 'vitellini'] Oberösterr.; Kälble, Elsaß; Ochsen [= 'buoi'] Kärnten ecc. Cfr. Marzell, op. c. pag. 49.

popolo, come il bambino, è impressionista e una volta fissato il vincolo d'associazione tra due sensazioni, non lo perde più di vista e prova un certo compiacimento nel saperlo riprodotto nel proprio linguaggio. Egli vede un frutto macchiettato di bianco e di esso non risalta alla sua fantasia che la nota che lo avvicina alla vacca bruna a chiazze bianche, che à nella sua stalla, e senza andar tanto per la sottile, chiama quel frutto semplicemente 'vacca' [savojardo, canton de Genève vache sf., «noyau d'abricot taché de blanc», Constantin et Dés.]. L'immaginazione del popolo come quella del bambino è dunque essenzialmente animatrice ed amplificativa e non teme esagerazioni se ad una pianticina, com'è per esempio l' Arum maculatum, dà il nome di vacca (savoiardo, Canton de Genève vache sf., franc. vachette e vaquette, Constantin et Gave = l'Arum maculatum) solo per quel color verde a macchie brune delle sue foglie, come bastò il color delle mucche, prevalentemente castagno, a trasformare in vacca anche il povero scricciolo. [cfr. provenz. vaqueto, mars. vaco petono, alp. vacharino, ling. bicherino ecc. in Merlo, pag. 4, nota.]

Secondo i dati del Rolland il colchico in frutto è conosciuto sotto il nome di 'vacca' (o derivati) in quasi tutta la Francia orientale e parte di quella settentrionale, e più precisamente in un' area che comprende i seguenti dipartimenti: Basses-Alpes, Hautes-Alpes, Jura, Doubs, Haute-Saône, Vosges, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Ardennes, Aisne, Oise, Somme, Pas-de-Calais, Nord e si spinge, verso il nord, al territorio adiacente della Vallonia, e verso il sud al Piemonte e alla Svizzera romanda (Vaud, Vallese, Giura bernese, Friburghese). La continuità di quest' area è rotta dalla Savoie e dalla Haute-Savoie, che sostituiscono al nome della vacca quello del bue e trascinano con sè anche parte del territorio piemontese (la valle di S. Giacomo, il Vallone dell'Arma) e parte della Svizzera romanda 1.

Italia: Piemonte a Bersezio vacetta (com. pr. dal prof. Mattirolo) a Frabosa vachette (Colla), a Vinadio vaciarela (Mattirolo), valli valdesi del Piemonte

¹) Francia: Basses-Alpes vacharélo, f. (Honnorat), Hautes-Alpes vachéto, f. (Rolland), Jura vatséta, f. (Rolland), Doubs, Haute-Saône, Haute-Marne, Vosges, Meuse, Somme, Nord, Pas-de-Calais vachotte, f. (Rolland), Lorraine vache, vèche (apparirà al punto 68 [Vosges] del «Supplément»), vèchotte, vèchatte, f. (Rolland), Oise, Meuse, Ardennes, Marne vachètte, f. (Rolland), Noyon (Oise) vakètte, f. (Corblet), a Origny en Thiérache [Aisne] vach' role, f. (Rolland), a Rainville [Vosges] vach' rette, f. (Rolland); Belgique wallone vache, f. (Rolland) e vàtchyèt, f. è promesso dal Gillièron per il punto 176 del «Supplément».

Svizzera: Giura bernese vètch, vetchat, a Malleray e a Reconvillier vakéy, f.; Vaud vatsèta, Vallese vatsèta, vatsæla, f., a Evoline, Anniviers, Lens vatseroula (cfr. punto 988 del futuro «Supplément»), f. (Gauchat), Vaud artselura, jatséroua (Tappolet); Friburgo vatsèta (Gauchat).

E non deve stupire quella numerosa schiera di voci risalenti a *chutsch* 1) 'vitello', che nella Svizzera tedesca servono pure a designare il frutto del colchico, chè la stessa creazione metaforica è conosciuta non solo nella Svizzera romanda (con *vatseroula* e sim. e con *bovè* e sim.), ma anche alla Svizzera romancia (con *puscia* di Zuoz nell' Engadina superiore, che è contemporaneamente 'vacca' e 'follicolo del colchico'). Nè può stupire che la stessa idea di 'vacca' sia fonte di nomi per il frutto del colchico anche in molti dialetti tedeschi della Svevia, della Baviera, dell'Alsazia, della Carinzia e dell'Austria.

Ma quello che deve sembrare veramente sorprendente è che la medesima creazione metaforica ritorna a grande distanza di qui, nella lingua rumena e nelle lingue slave.

Il vocabolario dell'Alexi (Deutsch-rumänisches Wörterbuch) registra il nome rumeno brînduşă 'colchico', voce che si ricollega con il serbo brnduša 'colchico' e con lo slavo della Dalmazia brndjuška 'colchico' con il russo branduški e con l'ucraino (piccolo-russo) brandjuši, ambedue 'colchico'; vocaboli tutti questi che risalgono al nome della vacca nelle rispettive lingue (cfr. brănduşă per il rumeno nell'Alexi). Ed anche nel dominio linguistico slavo abbiamo lo stesso vacillare incerto dell'immagine tra la 'vacca' e il 'bue'; che la Slavonia conosce vocak, la Carniola volcica, volek 'colchico' da vo[l] 'bue'.

Non é stato soltanto il nome rumeno per il colchico brîndușa, che m' à trascinato in territorio non romanzo, ma il desiderio di far osservare l'armonia di pensiero nel denominare lo stesso frutto fra popoli così lontani. Una dipendenza delle denominazioni slave da quelle tedesche o vaciarela (Mattirolo), a Valpellina nel Valdostano vaciule (Henry), nel resto della Valle d'Aosta vacherôte (Treves, Petite flore médicale piémontaise, Turin, 1904).

Francia: savoiardo Thônes, Leschaux, St. Jean-de-Maurienne, Aime bovëe, m., Conflans bovëtă, f. (Constantin et Gave).

Svizzera: Giura bernese buá, bová (Gauchat), a Château d'Oex bovê, m. (Vicat, 1776), Vaud, Friburgo bovê, m. (Gauchat).

Italia: Piemonte, ad Aisone, Demonte, Vallone dell' Arma, valle di S. Giacomo di Demonte buvèt (Mattirolo).

Si aggiunga inoltre il termine isolato *buákoi*, m. pl. (Saccardo) del contado di Treviso.

1) Ecco alcuni nomi tedeschi del colchico derivanti dal nome della vacca: chuetsche l. Graubünden; chüentschi n. Churwalden; chüetsche f. Graubünden, Glarus, Luzern; chötsche f. Schaffhausen; chüetschele f. Schaffhausen; chüetschi n. Aargau, Luzern (Weggis), Schwyz (Wäggital), Zürich; chüentsch f., chientsch f. Zürich (Zollikon; chüentsche f. Aargau, Thurgau, Zug; chiengsche f. Aargau; chüentschele f. Aargau (Staufen); chüentschli n. Thurgau, Zürich; chüentsche f. Aargau; chüentsche f. Aargau, Zürich; chüentsche f. Aargau; chüentsche f. Aargau, Zürich; chüentsche f. Aargau.

da quelle romanze non è ne geograficamente ne cronologicamente concepibile; trattandosi d'una creazione fanciullesca ispirata da'giochi, è esclusa l'influenza della terminologia dotta, cosicche il lessico botanico infantile ci porta qui una nuova prova di quella meravigliosa corrispondenza di fantasiosi sensi ch'è «celeste dote degli umani».

La fantasia inventiva dei fanciulli in ogni tempo e in ogni luogo conosce le stesse creazioni.

La natura in fiore e in frutto sembra ispirare alla fantasia dei fanciulli di campagna in ogni tempo e in ogni luogo le stesse immagini, le stesse graziose creazioni.

# § 25. Animali domestici invocati per il battesimo del colchico in frutto.

Ritornando a' nomi del colchico, si osserva che predomina dunque l' immagine di 'vacca', ma siccome questa è sorta probabilmente sotto l' impulso immediato di una sensazione visiva (le vacche pascolanti) e non è condizionata da fattori ideologici rigidi, immutabili, essa può con tutta facilità alterarsi nel senso che a un animale si possa sostituirne un altro senza che il concetto espresso dal nome ne soffra. Il frutto raffigura ne' giochi un animale; che sia la vacca o il bue, il porco o la gallina poco importa. Perciò anche per la denominazione del frutto del colchico, come per quella della pina, fu invocata tutta una «ménagerie» di animali domestici, la vacca, il bue, il vitello, il gallo, la gallina, il porco, la pecora, la capra, il capretto, il montone. Così si spiegano quelle oasi ai punti dove il 'porco' è completamente accerchiato dalle 'vacche', come pure quei territori lessicali misti, come l'Alta Marna e i Vogesi, dove indifferentemente il nome della vacca, del porco e della gallina concorsero alla nomenclatura del colchico.

Secondo i materiali del Rolland, pur troppo non sempre esatti e non sempre completi, il nome del **porco** come nome del frutto del colchico forma un'area compatta nell'Aveyron [pourcèl, m. pourcélou, m. (Vayssier)]; è sparso fra gli altri nomi in tutta la Francia orientale, ma specialmente nell'Alta Marna e nei Vogesi [Alta-Marna: gouriò, m. còyotte, f.; Vogesi gòyotte]), f. (Rolland), a Saales cache, f. (Haillant), Montbéliard pouchelot (Beauquier); poi a Roye, Somme, golia, m. (Rolland), al punto 815 nella Haute-Loire kayá, f. (apparirà nel Supplément)] e s'incontra anche nella Svizzera romanza (Giura bernese) kèy, e nel Vallese ad Anniviers katsonèta, f. (Gauchat)]. Nell'Italia superiore il nome del porco nel senso di colchico è diffuso in alcune vallate del territorio trentino-ladino [a Predazzo nella valle di Fiemme porcelline, f. pl. (r. p.), a Tésero porceláne, f. pl., a Ziano porcellni, m. pl.;

<sup>1)</sup> Cfr. Rom. etym. Wörterb. al nr. 3820.

a Cavalese porseláne, f. pl. (r. p.); nella Valle di Fassa, a Moena, Vigo, Campitello, Canazéi porcelíns, m. pl. (r. p.); nella valle di Gardena purciéi, m. pl. (r. p.)] e ritorna pure nel friulano, dove nella Carnia è vivo il termine purcitús (citato dal Gortani) 'colchico in frutto', mentre purcite sono le pine.

Il nome della **gallina** ') come nome del frutto del colchico è il termine predominante dei Vogesi e della Haute-Marne [Vogesi covrosse, f., covrasse, f. a Bau d. l. Roche, coverosse a Bainville (Haillant); Haute-Marne poulotte, f., poulëtte, f., kénotte, f., kénëtte, f. (Rolland)] e s'incontra in piccoli consorzi lessicali su tutto il territorio alpino: nell'alta Engadina [Campovasto cluotscha (Pul)] lungo tutta la valle dell'Albula nel Bravuogn [Latsch clotschas, Stuls clutschas (Pult)], nell'alta Valtellina [Bormio klóča (dott. Scheuermeier)], nelle alpi bergamasche [Val di Scalve clòssa (prof. Caterino), Fondra nell'alta Val Brembana galtne, f. pl. (r. p.)] e da ultimo in tutta la valle di Non e in gran parte della valle di Sole [Vale di Non media, sponda sinistra del Noce klóza, f., a Terres klóča, f., alta Valle di Non klóče, f. pl. (r. p.); Valle di Sole a Ossana, Malé klóče, f. pl. (r. p.), a Mezzana klóč, f. pl. (r. p.) che si continua in glutschen della Val Venosta, pure col significato di 'chioccia' e 'colchico in frutto'].

Sporadicamente troviamo inoltre il nome della gallina nella stessa accezione a Conters nel Prättigau, dove il colchico in frutto è chiamato pulla; nella Carnia, dove è detto pula-pita, due voci dello stesso significato divenute ormai inseparabili, che anno probabilmente la loro origine nel ritornello di richiamo della gallina: pula-pita! oppure nella cantilena che accompagna il gioco infantile della 'gallinetta'.

Come appendice cito alcune denominazioni del colchico in frutto derivanti dal nome di altri animali: dal nome del vitello, a Mezzano nella valle di Primiero (dial. feltr.) vedelúzi, m. pl. (r. p.) che corrisponde per l'idea perfettamente al piemontese di Monastero bocín, citato dal Colla; dal nome della pecora, a Cloz nella valle della Novella (alta valle di Non) biệce, f. pl. (r. p.) da biệca (bestia, REW 1061) = 'pecora'; dal nome del gatto, nel cantone di Friburgo tsatoune de mare [= 'gattino di palude'].

Un trastullo dunque di fanciulli à dato origine a quello strano accidente semantico che avvicinava un animale al frutto del colchico. Trastullo e nome sono in voga su territori compatti di notevole estensione; è chiaro che saranno prima sorti in un solo punto della superfice e che soltanto più tardi gli altri punti li ebbero per via di prestito. E non deve riuscir strana nè la uniformità nel concetto fondamentale nè la

¹) Cfr. Henne, feissti Henne dei Grigioni tedeschi; glugge [= 'gallina'] a Goms nel Vallese, heu-gluggere a Schaffhausen.

varietà nell'espressione di esso. L'uniformità semantica è causata evidentemente da quel senso di adattamento indolente con cui viene talvolta accolta la voce d'un parlare vicino; l'immagine è felice, perché cambiarla o sostituirla con altre? Tutta quella «ménagerie» di animali domestici invocata per il battesimo del colchico è quasi la rivincita che il linguaggio popolare si prende della mancata originalità di concezione. Accetta l'idea d'animale, ma si riserva almeno di sceglierne uno a suo piacimento 1).

# 4. Proprietà interne.

## § 26. Il colchico, il terrore del bestiame pascolante.

Apparentemente così innocuo così fragile così timido, il colchico è il terrore dei pastori e una minaccia di morte per le mandre pascolanti. Unica superstite sui prati già quasi del tutto spogli, questa pianticina sembra raddoppiare energicamente la sua difesa contro un nemico che non à più scelta di preda. Una sostanza velenosa, la così detta colchicina, contenuta particolamente nel bulbo e nei semi, le assicura la vita, difendendola dal dente degli erbivori. E la lotta per l'esistenza è tanto più difficile in quanto e fiore e frutto appaiono proprio nelle due epoche dell'anno in cui i pascoli sono più poveri d'erba. D'autunno il bestiame pascolante, che rifiuta le tenere corolle del colchico, non à a propria disposizione che i fili d'erba bassi e pungenti, ultimi avanzi dopo il taglio del terzo fieno; in primavera le giovani foglie del colchico,

Purchè si tratti d'una coda, poco importa dunque al linguaggio popolare ch' essa sia quella d'un cavallo o d'un asino, d'un topo o d'un gatto, d'un lupo o d'una volpe.

<sup>&#</sup>x27;) A questa facilità di sostituzione di un animale a un altro nella terminologia popolare di piante accennano Gamillscheg e Spitzer, a pag. 48 nota 2 del loro lavoro sui nomi della lappola; gli autori portano come esempio tipico la varietà di nomi dell'equiseto, in cui l'idea fondamentale è quella di coda d'animale; i singoli gruppi linguistici si riservano poi di concretarla, ricorrendo ognuno per conto proprio a un animale diverso.

I nomi citati dallo Spitzer sono francesi; ve ne aggiungo alcuni che ò qui alla mano, dal territorio dell' Italia superiore: genovese cua de cavallo (Penzig) cua d' aze, dei dintorni di Genova, cua de ratto di Mele; primierotto, a Prade, Zortea koa de mussat (r. p.), a Fondo nell'alta Val di Non koe de sğirlat [= 'code di scoiattolo'] a Cavareno, Amblar ecc., vicini a Fondo si cambia in koe d' ĝjat (r. p.) [= 'code di gatto'], così nella valle di Gardena koda de ğat; nella Valsugana è koa de mussa (r. p.); a Cloz nell'alta Anaunia è koe de bolp [= 'code di volpe'], a Mezzocorona koa de ĝata (r. p.); nell' abruzzese l' equiseto è detto invece code de sorge (Finamore); nel siciliano cuda di cavaddu (Lagusi); in fine nel contado di Trento koe de lof [= 'code di lupo'].

fra le prime a spuntare dopo la scomparsa della neve, devono veramente tentare gli animali che dopo il lungo ritiro invernale escono ora le prime volte ai pascoli aperti. E di sera dopo un'intera giornata di pascolo è interessante lo spettacolo di un prato alpino, in cui l'erbetta è rasa fino al suolo, mentre le corolle del colchico sono ancora diritte e intatte, dopo aver sfidato l'avidità del nemico. Ma per questo la difesa deve essere proporzionata al pericolo. Di fatti la colchicina è un veleno talmente potente, che basta una piccolissima dose per uccidere un cane o un lupo in poche ore (cfr. lat. canineca, franc. tuechien, tue-loup, ted. Wolfstod!). (Arch. Glott. XVIII 401, 402).

# § 27. Le esperienze sull'azione della colchicina nei vari animali.

Per di più la pianta conserva a lungo la sua azione velenosa; l'esperienza à sconfessata la falsa opinione molto diffusa fra i nostri alpigiani che il colchico secco misto ad altre erbe e offerto al bestiame come fieno non sia più dannoso. Tutt'altro; il veleno non viene distrutto neppur se il colchico viene bollito. Secondo Durante (1650) il colchico ammazza i cani strangolandoli e appunto questo verbo «strangolare» ricorre sovente nella terminologia popolare del colchico, incominciando dal nome del basso latino strangulatorium, riportato da Bauhin, fino a «strangola-cani» (provenz. estranglochin sm. Mistral), ch'è uno dei tipi lessicali predominanti nella Provenza (cfr. pure il nome veron. strangola-prèti, di cui parlo più sotto).

Molti dotti s'occuparono dello studio di quest'azione venefica del colchico e accertarono ch'essa s'estende a quasi tutti gli animali. Il botanico Bauhin dichiara d'aver visto perire avvelenati un cervo ed un daino; Mesnes cita la morte improvvisa di un becco, che si era cibato di colchici; De Candolle insiste sul pericolo che rappresenta il colchico per gli animali domestici, specialmente per le galline [donde il franc. Muthe (Jura) mort aux poules (Beauquier, pag. 192), svizz. rom. Friburgo kreva-pòlay sf. (Gauchat), friul. Paluzza s-ciafoiagialinis (comunicatomi gentilmente dal prof. U. Pellis) dal verbo s-ciafoiagra-«soffocare», cfr. anche il termine ted. Hennegift = «veleno di gallina»]; Vogeli e Lekoq ritengono frequenti i casi di avvelenamento anche nei cavalli pascolanti. Così anche nella bella monografia del dott. Stebler e del dott. Schröter sui pascoli della Svizzera (cfr. piante velenose) fra gli animali a cui il colchico riesce specialmente dannoso 1), è nominato

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) "Die einzelnen Tiergattungen sind für das Gift verschieden empfänglich. So auch bei der Herbstzeitlose, die von den Schafen und Ziegen ohne Schaden Bertoldi, Colchicum autumnale (Bibl. dell' Archivum Rom. Vol. 5).

il cavallo, il quale però di solito istintivamente rifiuta questo fiore tanto se è fresco sul prato quanto se è secco come fieno nella mangiatoia. Il corrispondente di Lantsch (Lenz) scrive alla redazione del dizionario romancio: («igls tgavals maglian nigns maloms; els culòian or (cioè, ne fanno la cernita) tots» (Pult). Senza queste informazioni potrebbe riuscir un po'oscuro il nome engadinese per il colchico flur d' chavaigl (Brunies), che, a quanto mi riferisce il prof. Pult, a Zernez suona flur chavagl 1), non trovando esso nessun corrispondente nella terminologia popolare del colchico di nessuna regione. Ciò vale anche per le due denominazioni del colchico che alludono al maiale: herbe à cochon, nome raccolto dal Rolland a Menil Erreux (Orne), e sal de porzel, 'sale di porcellino' di Fornesighe nel Bellunese. Tutt'e due i nomi sono del tutto isolati e potrebbero prestarsi tutt' e due a una falsa interpretazione 2), se l'esperienza non ci insegnasse che il porco è appunto una delle più facili e più frequenti vittime del nostro colchico. Uno degli informatori dello Stebler riferiva: «vom gefütterten jungen Gras mit Herbstzeitlose bekam mein Vieh heftigen Durchlauf, und ein älteres Schein krepierte infolge der Fütterung junger Blätter» (Stocker)<sup>3</sup>).

Tuttavia alcuni animali, secondo Cornevin<sup>4</sup>), si possono abituare al cibo di colchico, tanto che misto (circa <sup>1</sup>/<sub>5</sub>) con altre erbe e dato per una certa durata di tempo come foraggio esso sembra a poco a poco

gefressen wird, während das Rind und namentlich das Pferd für dieselbe sehr empfindlich sind.» Cfr. Beiträge zur Kenntnis der Matten und Weiden der Schweiz von Dr. F. G. Stebler und Prof. Dr. C. Schröter: IX. Die wichtigsten Unkräuter der Futterwiesen und ihre Bekämpfung in Landwirtschaftliches Jahrbuch der Schweiz, V (1891), Bern, Verlag Wyß.

<sup>1)</sup> flur d' chavaigl nell' Engadina, secondo l'Hegi, è anche il croco e secondo il Dizionari rumantsch anche la Primula farinosa (Pult). Cfr. mortcheval nell' Anjou = Ranunculus acris L. (Rolland).

²) herbe à porcs a Bocage et Avranchin (Normandie) è il nome, secondo Joret, dell'elleboro, perchè questa pianta «sert à guérir une maladie des cochons». Il sovraccarico di funzioni condensate talvolta dal linguaggio popolare in una stessa preposizione può nocere alla chiarezza e dar luogo a malintesi. Il valore della preposizione di in fior di pive è diverso da quello in fleur de bæuf com'è diverso pure da quello in érba de juto. Ognuna di queste tre denominazione del colchico è da interpretarsi differentemente: fiore che è rimedio efficace contro i pidocchi la prima, fiore che rappresenta un pericolo d'avvelenamento per i buoi la seconda, erba che costituisce uno dei cibi prediletti del gatto la terza.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Cfr. Dr. Stebler u. Dr. Schröter, l. c. pag. 209. I parlari tedeschi ànno söu-chrut (= 'Schweine-Kraut'); e similmente il nome del colchico a Roveda nella valle dei Mòcheni (oasi linguistica tedesca nel Perginese) è Saubleamerl, cioè Saublümlein = «fiorellino da scrofa».

<sup>4)</sup> Ch. Cornevin, Des plantes vénéneuses, Paris 1887.

diventare quasi innocuo. Altri animali ne vanno addiritura ghiotti: per esempio le pecore, le capre 1), i montoni, e secondo informazioni avute da un campagnolo ampezzano, anche i gatti, donde il nome sal de bėk, 'sale di becco' dato ai semi del colchico nella frazione di Villa (comune di Zoldo, 36), ch' è una variante di sal de porsel dello stesso territorio e donde anche érba de jato «erba di gatto», ch' è il nome del colchico in frutto nel contado di Cortina d'Ampezzo [38] 2).

## § 28. L'azione venefica sui bovini.

È naturale che, quale fiore di prato, il colchico rappresenti il maggior pericolo per gli animali da pascolo, specialmente per i bovini. La preoccupazione del campagnolo è espressa in nomi come éstrànglobuou m. di Apt nella Valchiusa (Colignon), karvètch del Giura bernese (Gauchat), dove la prima parte kar-rappresenta una contrazione popolare di quel krèva-ch' è in krèva-pòlay 'crepa-gallina' del territorio di Friburgo; perciò karvètch valeva in origine 'crepa-vacca' 3). A Flers nel dipartimento dell' Orne Rolland raccolse il nome fleur de bœuf = 'colchico', che à dunque il valore di 'fiore temuto da' buoi' (cfr. i nomi ted. Ochsenbume, Rinderblüemli di Entlibuch, Chüeblüemli dell' Oberland di Berna).

Il dott. G. B. Romano tratta in un opuscoletto speciale delle diverse manifestazioni d'avvelenamento nei bovini per il *Colchicum autumnale L.*; accenno qui solo a quelle che servono a chiarire alcuni nomi popolari:

1) gli effetti si manifestano sul sistema digerente, producendo anzitutto una grande gonfiezza, donde il nome 'gonfia-bue' (friul. Gemona sglonfe-bò m. s., Gortani); — 2) sospende la ruminazione e causa una diarrea abbondante fetida e sanguinolenta, donde il nome di Rotzo (Pinguente) nell' interno della penisola istriana fiòri di mérda (r. p.). Nel Vallese inferiore il dott. Gams, che sta raccogliendo nomi di piante per la «Flora» dell' Hegi, udì riba-vé<sup>4</sup>) [= 'caca-vitello' cfr. Rom. etym. Wört. nr. 7296/2] come denominazione usuale del colchico accanto a pese-kyétse che citeremo più sotto. Nella valle di Fieme a Moena, dove l'emissione fecale straordinaria causata nel bestiame dalla colchicina è detta le márèe, il colchico porta il nome di fiòr da le márèe (r. p.). E si risentirà pure dell'influsso di 'marcio' [marš] il nome

<sup>1)</sup> Cfr. E come si spiega il termine stiriano Ziegentod (Marzell, pag. 28)?

²) Cfr. Sempre nello stesso territorio fiór de formáj de ĝáta [36] ch'è il nome del colchico in fiore.

<sup>3)</sup> Nel Doubs mort aux vaches f., secondo il Beauquier, è il Ranunculus acris L. e mort aux bœufs franc. del 1584 è la Carlina acaulis L. (Rolland).

del colchico di Chironico, comune autonomo della Val Leventina: maršėl (raccolto dal dott. Gualzata) 1); — 3) nelle vacche fa coagulare il latte, donde il nome 'fiore del caglio' abbastanza diffuso nel Valdostano (in tutta la Valpellina fleur du cail, a Courmayeur fleur de caillon, nomi comunicatimi gentilmente dall' abate Henry di Valpellina); — 4) si nota nelle vacche un insolito insistente muggito, donde il nome provenzale bramo-vaco, con le varietà brèm-vaco s. m. e bramaco sm. (Mistral), da bramar 'mugghiare' 2), cioè «la fleur qui fait beugler les vaches, quand elles en ont mangé» (Honnorat, s. v. brama-vacca), a cui corrispondono con meravigliosa esattezza i termini dialettali tedeschi Muhkuh di Eifel (Marzell, pag. 18) e Kuhlemuh dell' Austria inferiore, «weil die Kühe sie nicht fressen und Muh! schreien» (Hovorka-Kronfeld) 3).

#### § 29. L'azione venefica sull'uomo.

L'azione venefica del colchico non è soltanto limitata agli animali, ma s' estende anche all' uomo 4. È diffusissima fra le popolazioni alpine la convinzione che i fiori del colchico producano, anche a gran distanza, dei forti dolori di capo. Nelle mie peregrinazioni di valle in valle ebbi occasione d'udire dalla bocca degli interrogati le idee più strane e più strampalate sugli effetti micidiali del colchico. Mi si con-

¹) Le ultime denominazioni concordano nell¹ idea con quella tedesca di Stein a. Rhein (Schaffhausen) Kotschadeblüemli (Schw. Id. V, 87), dove s¹ kotschade significa «mit blutiger Absonderung der Schleimhäute, der Harn- und Kotwege verbundene Krankheit des Rindviehs; rote Ruhr, Blutharnen, Blutlauf». — Cfr. inoltre il termine alsaziano alquanto realistico: faule Futen, dove faul significa 'marcio' e Futen sono le parti pudende della donna. Cfr. pure il nome tedesco Ruhrwurze ('erba della diarrea') (Hoefer, 1815).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Cfr. \*escumous e bramant coume un tau qu' a manja d' estranglochin o de varaire. Calendau, citato dal Mistral s. o. estranglo-chin. È accertato bramo-vaco 'colchico' per le Bouches du Rhône (Castagne, v. elenco bibliogr.).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Cfr. Hovorka, O. v., und Kronfeld, A., *Vergleichende Volksmedizin*. Stuttgart 1908—09, in due volumi. Non è un' opera del tutto attendibile. È fatta per speculazione, non per far un servigio alla scienza.

<sup>4)</sup> Garidel racconta la storia d'una domestica che perdette la vita fra le più atroci angoscie, dopo aver preso tre o quattro fiori di colchico allo scopo di liberarsi da una febbre intermittente (cfr. Grand Dict. univ. du XIX s di Larousse). G. C. Haubner (Die Gesundheitspflege der landw. Haussäugetiere, Dresden 1881) fa una rassegna di casi di avvelenamento di persone per mezzo del colchico; fra il resto ci informa che a Roma una volta ammalò una gran massa di gente con tutti i sintomi dell'avvelenamento per la colchicina. Si accertò poi che gli ammalati avevano bevuto tutti la stessa qualità di latte caprino. Il latte conteneva il veleno, mentre le capre, che erano state a pascolare su un prato di colchici, erano rimaste immuni, cfr. p. 509.

sigliava per la salute di gettar via senza indugio il fiore che, per favorire l'inchiesta, solevo tenere all' occhiello; mi si accertava che i pastori, destinati a sorvegliare il gregge su d'un prato di colchici, ritornano a casa la sera con vertigini e con forti dolori di testa; che il colchico portato in casa avrebbe impestata l'aria e causato capogiro ed emicrania a chiunque vi entrasse ecc. ecc. Fui sempre scettico dinanzi a queste curiose attribuzioni popolari; nè ebbi mai personalmente la prova della verità. Però il prof. Schulz, che raccolse in un volume le interessanti lezioni da lui tenute all'università di Greifswald sull'azione e sull'uso delle piante medicinali, fra cui anche del colchico, asserisce che questo fiore causa realmente dei forti dolori di capo. Egli dice: «die Patienten klagten über Kopfschmerzen, die übrigens auch nach Aufnahme kleiner Mengen eines Herbstzeitlosepräparates nicht selten sind, sowie ein Gefühl großer allgemeiner Schwäche mit Unbesinnlichkeit, Schwindel und Betäubung verbunden» (pag. 69).

Si comprende quindi come specialmente fra le popolazioni che vivono in massima parte della pastorizia sia sorto, frutto di ripetute esperienze, il nome volgare per il colchico 'fiore del mal di capo' 1).

In qualche regione dell'alta Italia (nelle alpi trentine e in quelle bergamasche) il' rimedio della medicina popolare contro il dolore di capo prodotto dal colchico è un decotto fatto con la radice del giusquiamo ²). È accennato a quest' uso solamente perchè trova un interessante riscontro in un antico manoscritto francese di Cambridge (studiato e pubblicato da P. Meyer nella Romania XXXII, pag. 100), dove in una ricetta in versi si consiglia «pur dolur de la teste la morele et la chinellé». Quest'ultimo nome è importante per il nostro studio, essendo esso stato attribuito oltre al giusquiamo pure al colchico [anche chiennée 'colchico' non è, come vedremo, che un rifacimento con immistione di 'chien', dell' antico francese chenellé, f., chenilée, chienlée, chienlée, forme

<sup>1)</sup> Le denominazioni suggerite da quest' idea formano alcuni gruppi staccati; il primo abbraccia il romancio oberlandese (Schams flur da mal il tgau; Lenz flaurs da mal igl tgèa, comunicatimi dal prof. Pult; Rhäzüns matg da mal il tgau, avuto dallo stud. Vieli, Feldis flurs da mal il tgau, Stürvis flours da mal il tgea, avuti dal prof. Jud); il secondo gruppo è proprio del Trentino orientale e più precisamente delle praterie sull'altipiano di Lavarone (fiori del mal de tésta [49], m. pl. r. p.) e delle praterie nell'alta valle di Fiemme, vicino a Predazzo e a Tésero (fiori del mal de kão [66], m. pl. r. p.). Il prof. Catérino di Bèrgamo raccolse a Menaggio presso Como lo stesso termine per il colchico: fiour del doulour de kô [165]; si tratta probabilmente di creazioni, data la loro distribuzione sporadica, indipendenti le une dalle altre.

<sup>2)</sup> Il consueto rimedio contro l'avvelenamento prodotto dal colchico è il latte di capra bevuto con uva tamina. Cfr. Montig. Dioscoride, volg. 200.

elencate dal Rolland (VIII, p. 94) per il giusquiamo). Un'altra esperienza fatta dal prof. Schulz sull'effetto esterno del colchico è ch'esso lascia sulla pelle un gonfiore rosso accompagnato da un forte prurito. Il popolo pensa subito alla rogna e chiama il colchico 'il fiore della rogna'. Anche il vocabolario della Crusca contiene un accenno in riguardo; alla parola colchico si legge il passo seguente: «sentono coloro che hanno mangiato o bevuto l'efemero, chiamato da alcuni colchico ovvero bulbo salvatico, un prurito in tutta la persona» 1.

Ad Alvagni nei Grigioni si dice che chi prende in bocca solo per un attimo il fiore del colchico, anche senza masticarlo e ingoiarlo, deve poco dopo morire; donde a non molta distanza il nome flur mort de Panin (Pult), che ricorda quello di Canal S. Bovo fiori de la mort m. pl. (r. p.). Nel territorio di Verona un vecchietto di Camposilvano, che voleva spiegarmi il motivo del nome veronese per il colchico stránĝola-preti (di Velo e di Camposilvano), mi raccontava con dovizia di particolari la tragica fine di un prete trovato cadavere su un prato avvelenato dai colchici. Non so quanto vi sia di vero e di leggendario in questo fatto, che secondo quel vecchio avrebbe dovuto dar origine al nome veronese; e tuttavia curiosissimo che Nocca nelle sue «Observationes botanicae»,

Quando si sappia che maukes nel gardenese significa 'gonfiore, pustola' e si tenga presente l' effetto suaccennato prodotto dal colchico, il nome è chiaro. Ispirata dalle stesse idee è la seconda denominazione gardenese per il colchico, che pare essere propria solo di Urtišei (l' ebbi dalla cortesia del sig. prof. Vinatzer di Urtišei) eof da la rona, m. s. (= 'fiore della rogna'), che ci porta a quella ampezzana di Cortina fiori de ra rona, m. pl. (r. p.) e a quella cadorina di Zoldo <math>erba de tena (erba di tigna'). Da una vecchia settantenne di Muggia, fattucchiera di mestiere, raccolsi il nome ormai tramontato di erba de la gratula (ererba della rogna').

¹) Allusivi a quest' azione del colchico sulla cute umana sono alcuni nomi in uso nelle valli ladine di Gardena e di Ampezzo, nel territorio cadorino confinante con l' Ampezzano e nell' antico dialetto dei dintorni di Muggia nell' Istria. In tutta la valle di Gardena il colchico non è conosciuto che sotto il nome di máukes m. pl. (r. p.). Anche nel dialetto fassano máukes (usato per lo piú al plur.) significa: 'enfiagione, escrescenza della pelle, specialmente di origine scrofolosa'. Strano l' uso metaforico di questo vocabolo per dire 'intontito istupidito': nel primierotto máuk; nel trentino mauco = 'mogio, goffo, insulso, scipito, gonzo'; quest' uso ricorda semanticamente quello di 'focaccia' nel senso di 'goffo', 'stupido'. Cfr. Goidanich, Denominazioni del pane e di dolci caserecci in Italia, Bologna, 1914, pag. 30.

L'etimo è il gotico mauko 'ventre' (cfr. Rom. etym. Wörterb. al nr. 5436), donde il ted. Mauke che assunse poi il significato di 'pidocchio delle foglie' e di ingiallimento precoce delle foglie della vite che ne causa il completo in aridirsi. Cfr. Weigand, Deutsches Wörterb. Il termine è registrato anche nel Gartner, il quale non dà però alcuna spiegazione.

1793, accenni a un fatto simile: «sacerdos Mutinensis ulceribus in tota cute coopertus colchici florum decocto potus est et periit.»

# § 30. Il colchico, il 'fiore velenoso', l' 'erba del tossico' per eccellenza.

Non è meraviglia dunque che in seguito a queste molteplici esperienze il colchico diventasse nella mente e nel linguaggio popolari il 'fiore del veleno', l''erba del tossico' per eccellenza'), come non è meraviglia che il popolo tentasse di sfruttare questo veleno per scopi medicinali. La medicina popolare registra gli usi più svariati del colchico: contro la podagra, contro l'itterizia, contro i reumatismi, contro i catarri bronchiali, contro il mal di cuore, e contro i dolori della vescica'). Basta leggere quella paginetta dedicata dal medico Durante al colchico per farsi un'idea della fama che questa pianta godeva come droga. Egli

Gioverà pure far notare che *fel terrae*, tradotto in ted. *Erdgalle* era uno dei nomi degli antichi glossari (*ahd*. *Gl*. III, 586) per il ciclamino e per la mandragora.

<sup>&</sup>quot;) Così èrba tisegada si dicono appunto le foglie verdi del colchico a Pèrgine e a Verla, tosegari a Centa (Trentino), tossegu a Losine nel bresciano (comunicatomi gentilmente dal prof. Penzig dell' Orto botanico di Genova), tus-chüls a Zuoz nell' Engadina alta, tus-chüls a Celerina, e da ultimo tus-chöl a Bravuogn. Ancor più sintetico è forse quel semplice appellativo veleno che venne a designare il colchico: a Vionnaz (Bas Valais) pözéni (— poison) Gilliéron e a Càdine presso Trento velém, m. s. (r. p.). Nei Grigioni tuzchüls, se l'Hegi fu bene informato, dovrebbe essere anche il nome del veratro.

<sup>2) «</sup>Una volta col succo del bulbo si preparava l' aceto, l' ossimele ed il vino colchico, adoperati in medicina come diuretici ed espettoranti» (cfr. Diz. di Tommasèo e Bellini). Schulz dice in proposito: «Dem Volke ist die Giftigkeit der Herbstzeitlose wohlbekannt. Es macht aber doch den Eindruck, als wenn trotz dieser Kenntnis mit Branntwein und dergleichen hergestellte Auszüge aus der Wurzel und den Samen bei Gicht, Rheumatismus, Wassersucht, Harnleiden, ja sogar bei chronischen Bronchialkatarrhen von den auf dem Lande tätigen Wundermännern und wissenden Weiblein empfohlen und angewandt werden. Außerdem ist das Auflegen frisch zerquetschter Herbstzeitlosenblätter oder eines Stückes der frischen Zwiebel ein Volksmittel gegen Hühneraugen» (l. c. pag. 66).

Le popolazioni slave, secondo il dizionario del Vuk, usano la radice del colchico bollita nel vino nero come bevanda efficace contro il mal di cuore. Nella Brettagna, secondo una notizia del Rolland: «le bulbe de cette plante mangé cru ou cuit sous la cendre est un remède souverain contre la rage». Sará stata questa stessa attribuzione popolare che diede origine al nome della Svizzera tedesca Wintergalle di Schübelbach (Schwyz) riportato dall' Idiotikon? Cfr. nella traduz. della Bibbia di Lutero galle = «Unkraut, Giftkraut». Similmente a March (Schwyz) il colchico porta il nome Galleblüemli (Idiotikon, V, Sp. 75), che però altri interpretano come il 'fiorellino di S. Gallo'», weil am heiligen Gallustag blühend (Dr. Stebler u. Dr. Schroeter, l. c., pag. 208).

distingue, come fa in generale per tutte le piante medicinali, le «virtù di dentro» e le «virtù di fuori». Fra quest'ultime, enumera le seguenti: trita la radice e applicata mitiga i grandissimi dolori, e massime delle morici. Et impiastrata con mele, e semola d'orzo, tira fuori le spine, e altre cose infisse nelle carni in breve tempo, applicata con mele e farina di fave, o di veccia mollifica le durezze: giova alle dislogationi de i membri e con aceto e seme d'ortica mondifica la pelle. Et questa radice con nitro fà bianchi i peli negri dei cavalli» 1).

#### § 31. Il colchico, succedaneo dell'ermodattilo e dello zafferano.

Molti di questi usi sono passati al colchico come succedaneo di altre piante medicinali, in ispecial modo dell'ermodattilo e dello zafferano.

In certe regioni, specialmente nella Svizzera, sono sopravvissuti fino ai nostri giorni alcuni usi medicinali del colchico come succedaneo dell'ermodattilo. L'ermodattilo era, per esempio, un rimedio specifico contro la podagra e contro l'itterizia ed ancor oggi a San Gallo si portano in tasca i bulbi del colchico come amuleti contro la podagra e il contadino dei Grigioni mangia ancor oggi il bulbo del colchico la mattina a digiuno come medicina contro l'itterizia <sup>2</sup>).

Il colchico à virtù diuretica; donde, per esempio, in alcune regioni della Svizzera romanza (Vaud, Vallese, Neuchâtel) pis-in-lyi (Gauchat), che a Jully e a Saillon nel Vallese suona pase-kyésa [= 'pisse-couche'] Gauchat e donde anche il nome pissa-ká [= 'piscia-cane'] a Carenno nella Valtellina, nella Val S. Martino, nella Valseriana e nella Valcava.

Il prof. Schulz nell'opera sopra citata accenna a un altro uso medicinale dello zafferano che à il suo parallelo in uno del colchico, quello, cioè, di applicarlo come unguento e come emolliente su parti infiammate, su paterecci ecc. e ricorda un uso simile con le foglie del colchico: «Das Auflegen frisch zerquetschter Herbstzeitlosenblätter oder eines Stückes der frischen Zwiebel ist ein Volksmittel gegen Hühneraugen.» Lo stesso uso è ricordato da Lodovico Domenichi nella traduzione della storia naturale di Plinio (Venezia, 1561): «le foglie dell' efemero s' impiastrano sui bitorzoli e su gli enfiati». Questa terapia popolare dei calli e delle verruche è in voga specialmente nella Svizzera romancia, dove, a Lavin per esempio, «la paparella ais fich buna cunter las düritschas (= 'calli', come a Sagògn invece «encunter ils egls hazla, 'occhi di gazza', calli fra un dito e l'altro del piede), mettond la föglia aint illa s-ciarpa» (Pult); ed è per questo che nell'engadinese basso le foglie

<sup>1)</sup> Durante, *Herbario*, 1684, pag. 129.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) A. Ulrich, Beiträge zur bündnerischen Volksbotanik, Chur, 1897.

del colchico sono chiamate «pess» (Pallioppi), da pes, pl. pess 'pezzo di tela, fascia'.

Le molteplici affinità chimiche tra zafferano e colchico suggeriscono probabilmente al contadino l'idea di sfruttare anche nel colchico le sostanze coloranti: in quasi tutte le regioni alpine si usano in primavera le foglie per tingere in verde le uova di Pasqua [donde il nome bellunese del colchico erba da inténder ('intingere') citato dal De Toni; ed anche téintre, f. di Villette (Savoie), raccolto dal Rolland va qui?]. Così il colchico in abito primaverile divenne nella terminologia popolare l'erba delle uova di Pasqua' e il frutto stesso l'uovo bastardo'!)

## § 32. Il colchico, la pianta del sonno, dell'ebbrezza e dell'amore. La fantasia erotica del popolo.

Queste proprietà medicinali comuni al colchico e allo zafferano indussero il popolo ad attribuire al colchico anche virtù che dapprima si credettero proprie solo dello zafferano. Già i medici arabi e greci osservarono che lo zafferano, preso in certa quantità, cagionava uno stato di piacevole ebbrezza; e questa specie di facoltà narcotica, che fu confermata anche da studi recenti<sup>2</sup>), pare sia stata poi attribuita anche al colchico. Mattioli (1568) afferma che «i fiori del colchico messi nel vino, fanno subito imbriacare e questi usano turchi nelle sue stravizze per andar meglio in estasi». (Discorsi, ediz. Valgrisi di Venezia, pag. 1169). Ed anche Bauhin accenna a quest'uso: «ferunt Turcas colchici floribus uti cum inebriari volunt: eos enim vino macerant, quo epoto adeo stupidi redduntur, ut in aestasim abeant». (Hist. pl., lib. XIX, pag. 651.) Non è dubbio che in queste attribuzioni medicinali sia da cercar l'origine ideologica del nome provenzale per il colchico di Aiglun [Basses-Alpes] ubriagea, che Honnorat spiega in altro modo: «probablement ainsi nommée parce que les fleurs sont d'un rouge couleur de vin», e di quello dell'antico francese vineux, m. (Vallot. 1665) citato dal Rolland.

Il colchico è dunque la pianta dell'ebbrezza e del sonno; e la fantasia

<sup>1)</sup> Nel Vallese a Fionnay kokou de pūk, a Sembrancher kokou bâtâ m. (Gauchat) [202]; franc. Bournois (Doubs) cocu, m. (Roussey), Saint-Georges (Creuse) kicu, m. (Rolland), Arleuf (Nièvre) côki, m. (Rolland), wallon. cokekouk, m. (Grandgagnage).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) «Die bereits von den griechischen und arabischen Ärzten gemachte Beobachtung, daß der Safran in größeren Mengen Zustände von Berauschung und Betäubung herbeiführen könne, hat sich bestätigt ... Im Volke ist heute noch der Gebrauch von Safran zur Herbeiführung eines Aborts allgemein bekannt.» Schulz, o. p. pag. 79.

popolare vi creò attorno mille racconti favolosi. Ogni vallata à la sua leggenda. Il dottor Vittur ebbe la compiacenza di comunicarmene una molto curiosa, diffusa fra gli alpigiani della valle di Badia. Il «salvang» (spirito folletto) apparve un giorno alla più bella ragazza di San Cassiano e la esortò a cedere alle sue voglie. Dopo aver avuto un rifiuto, adirato, prende dei «nons» (= semi di colchico), li bolle nel latte caprino e li offre come bevanda alla contadinella, la quale questa volta accetta. Poco dopo essa cadeva in un sonno profondo, durante il quale il salvang raggiunse il suo scopo. Il giorno dopo la contadinella moriva.

Oltre che come narcotico, lo zafferano usavasi un tempo anche come afrodisiaco, e tuttora forma uno degli elementi principali di un unguento usato negli harem di Costantinopoli contro l'impotenza. Probabilmente l'impulso a quest'uso sarà venuto dalla «signatura rerum»; come, cioè, la ghianda della quercia, solo per la sua casuale somiglianza col glande del pene, fu tenuta dai Druidi come simbolo della fecondità, così i bulbi di parecchie piante, perchè simili a testicoli, ebbero dal popolo le attribuzioni erotiche più svariate. Ricordo che in generale le orchidee a radice testicolata servono in molti luoghi per eccitare l'amore, quelle a radice palmata per calmarlo, che altrove le stesse radici testicolate si mangiano cotte per aver figli maschi, quelle palmate per aver femmine. Ed un compito simile è stato affidato in qualche luogo anche al colchico. Il popolo giudicariese, per esempio, credeva una volta che i bulbi del colchico, infilzati e legati al collo d'un giovane robusto impedissero in lui durante la notte la polluzione, mentre messi sotto il guanciale a una ragazza avvenente la facessero sognare d'amore.

## § 33. Usi diretti del colchico come droga.

Le virtù medicinali fin qui enumerate vennero attribuite al colchico come succedaneo di altre piante, per esempio dell'ermodattilo e dello zafferano. Il pensiero più ovvio, più spontaneo, quello che doveva venir suggerito al popolo direttamente dalle proprietà velenose del colchico, doveva essere quello di sfruttare il veleno a scopi pratici contro gli animali dannosi o considerati tali, nemici della sua pace e del suo benessere. Le vecchie megere di Carpeneto d'Acqui, per esempio, usavano una volta il succo per avvelenare i polli delle comari vicine e credesi qui dal volgo che quando un fringuello vede i suoi piccoli in una gabbia a cui non possa avere accesso, li avveleni, per non lasciarli in servitù, coi semi del colchico 1). Alquanto curioso è l'uso medicinale fra le popolazioni slovacche: il bulbo del colchico serve a uccidere gli

<sup>1)</sup> Cfr. Archivio per lo studio delle tradizioni popolari, vol. IV, pag. 172.

animali che sono nati ciechi. A tale scopo viene pestato e poi spalmato sul lardo del maiale <sup>1</sup>). Così un tempo i Francesi, per liberarsi dai lupi che infestavano le foreste, pensarono di ricorrere all' avvelenamento per mezzo del colchico; il governo stesso prescriveva il modo di prepararne le pillole. Un uso che perciò doveva acquistare in breve una grande importanza in tutta la Francia e che doveva naturalmente lasciare tracce durature anche nella terminologia del colchico.

Nessuna meraviglia dunque se tutto il territorio francese è disseminato di termini del tipo tue-chien, chè l'officina di essi era Parigi o i grandi centri. Il caso inverso di quello che di solito avviene nella nomenclatura più schiettamente popolare di questo fiore. L'interessato non è più solo il pastore o il contadino, ma ogni cittadino che vede in pericolo la propria incolumità. L'impulso continuo alla diffusione del nome doveva venire dalle spezierie che comperavano dai contadini i bulbi o i frutti del colchico, per poi venderne le pillole bell'e fatte. Così il colchico, dalla solitudine de' pascoli alpini entrava per un certo tempo, come, oggetto di commercio nella farmacopea, a far parte della vita delle grandi città. Ecco spiegato il perchè d'una sì ampia e rapida diffusione del termine tue-chien: è comune a quasi tutte le regioni della Francia, è vivo nella Bretagna, nella Normandia, nell'Orléanais, nel Berry, nel Poitou, nella Borgogna, nella Champagne, nella Lorraine e nel Languedoc 2).

Su tutto questo territorio, accanto alle creazioni schiettamente popolari, tue-chien rappresenta il termine privilegiato della coltura e come tale non conosce naturalmente barriere politiche o linguistiche, le oltrepassa e dalla Francia cala nell'Italia del nord sotto forma di massa-ká a Selvino nel Bergamasco, di strossakáni nel Comasco e arriva fino in Toscana sotto forma di ammazza-cani, si modifica in mort de chien nella Normandia (a Pays de Caux, cfr. Soret), per poi ricomparire sotto altre spoglie in Germania (che à hundstod), in Danimarca (che à hundedöd, Nemnich) e in Olanda (che à hondsvergift) ecc.

### § 34. Il colchico, la pianta contro i pidocchi.

La medicina popolare d'ogni regione conosce il colchico per la sua efficacia come rimedio contro i parassiti della pelle e più particolar-

¹) Cfr. v. Hovorka-Kronfeld, Vergleichende Volksmedizin, vol. I, pag. 208. ²) Ant. franc. tue-chien (Duchesne, 1544) accanto a mort aux chiens (pure Duchesne); tue-chien e mort à chiens Normandie (Joret); toue-chîn Bru, Vosges (Haillant); safran tuyo-chi Gard (Rolland); tuo-chin, tuio-chi Languedoc, estranglo-chin, estranglo-chis Languedoc, estranglo-che Limousin (Mistral), estranlha-chi Dauphiné, Bassin de la Drôme (Moutier). Per il resto del territorio francese mi sono attenuto alle indicazioni del Rolland.

mente contro i pidocchi. Quest' uso medicinale diffusissimo deve senza dubbio in gran parte la sua fortuna a quella credenza cieca del popolo nella 'signatura rerum', che aveva la sua espressione nella formola sacra «similia similibus curantur». Il colchico rivela al popolo la sua virtù contro i pidocchi per mezzo appunto di quei piccoli semi che per la loro natura attaccaticcia (cfr. il nome piemont, del colchico tacagounet!) possono ricordare dei piccoli pidocchi a quel modo stesso che la forma a ragno d'un fiore (p. es. nella Nigella arvensis) è indizio divino, infallibile della sua efficacia contro le punture di ragno 1).

E come per la nigella doveva sorgere spontanea alla fantasia popolare la metafora di 'ragno' che trovò poi la sua espressione in una bella collana di nomi, così i semi del colchico furono detti metaforicamente i 'pidocchi'²). Solo quando questi pidocchi simbolici ebbero il compito d' uccidere i pidocchi veri, tutta la pianta acquistò il nome di 'erba' o 'fiore dei pidocchi' o 'per i pidocchi'. Il Pollini nella sua «Flora Veronensis» ricorda quest' uso medicinale in voga allora fra i pastori del monte Baldo: «Baldenses succo ex floribus et radicibus expresso utuntur ad pediculos necandos» (Tom. II, p. 312) e appunto il nome fior par i peoci è vivo tuttora non solo fra il popolo della montagna, ma anche di quasi tutta la pianura veronese, dove suona fiori par i pioci.

Il corrispondente di Stuls del «Dizionari rumantsch» comunica che

¹) Cfr. I nomi popolari allusivi alla forma: franc. patte d'araignée, pètte de filère, araignée ecc., ital. ragno, romagn., bresc. ragn, catal. aranyas, arañas, spagn. araña, arañuela, svizz. ted. spinnmüggli, Fiandr. orient. spinnekoppen ecc. ecc. Dell'uso medic. della nigella contro le punture di ragno parla già Plinio (H. n. XX, 71). Cfr. per la localizzazione dei nomi Rolland I, pag. 73.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) L' Honnorat cita come nome provenzale del colchico semplicemente puoulhs; il Piat invece cita pesoulh.

I contadini di Strigno nella Valsugana non conoscono i semi del colchico che sotto il nome di piòci [49] così quelli di Revò nella valle di Non sotto il nome di piòci [68], come il campagnolo rovignese non conosce i frutti pure attaccaticci della lappola che sotto il nome di paduci, quelli che il paolano capodistriano chiama pure pedòci e il contadino del basso Monferrato chiama pui [pure pidocchi]. Cfr. ancora sicil. pidocchi di cani (Lagusi), yonn. pu d'an, Ariège puzuld'aze [= pidocchi d'asino] (Rolland). E dal pidocchio, nella nomenclatura della lappola, il pensiero del popolo passa ad un insetto simile ch'è la zecca, una specie di cimice che s'attacca soltanto agli animali, donde l'ital. zecca, poles. zeche pl. (Patuzzi), napolet. zecchitella (Pasquale e Avellino) = lappola. Il contadino del Monferrato poi, con quella fine ironia tanto cara al popolo chiama i semi: i parent, cioè quelli che non si levan mai d'attorno, incontrandosi così nel pensiero col contadino di qualche provincia di Francia che li chiama: cousin (Rolland VII, 137).

«maloms rigschs malom (= 'radici di colchico') entischantedas (velenose) venon druvedas per fer ecz ilz pluglz li biasca (per scacciare i pidocchi dal bestiame)»; e il corrispondente di Flem (Flims) comunica che «bulomas da colm (= 'colchici di montagna') vignun duvradas per far bugli a skitschè ils plogls als vadels» (= 'per far bollire e scacciare i pidocchi dai vitelli'). L' uso è dunque vivo anche su territorio romancio, quantunque qui non siano ancora sbucati nomi ad esso allusivi; primi sintomi, per quanto incerti, d'invadenza semantica mi sembra intravvedere in quel bulomas, 'colchico', di Flims (cfr. le altre forme balùmas, balòmas, valòmi, vilòmgna, vilòmi, velòmi ecc.), che si risente dell'idea di bughi 'bollire'.

Nella valle di Rendena è molto in voga un decotto contro i pidocchi del bestiame fatto con le foglie del colchico bollite insieme con quelle del veratro, altra pianta officinale che à le stesse proprietà del colchico. Già l'antica farmacopea conosceva sotto il nome di 'semina pediculorum' una miscela di semi di colchico e di veratro che serviva contro qualunque parassita della pelle, ma specialmente contro i pidocchi li E appunto la lingua farmaceutica sparse i suoi rappresentanti nelle varie lingue d'Europa, come, per esempio, erba dei pidocchi nell' italiano, Lauskraut²) nel tedesco, ušivec, ušivka (da ušica 'pidocchio') nello slavo ecc.

¹) E l'uso, secondo lo Schulz, non è ancor scomparso. Egli dice: «Diese Samen gehen unter dem Namen *Läusesamen*. Ein mit Essig aus ihnen hergestellter Auszug ist ein wirksames Mittel gegen allerlei Hautungeziefer, insbesondere, wie schon der Name sagt, gegen Kopfläuse,» pag. 67. Il veratro, che serve allo stesso scopo, porta i seguenti nomi nei dialetti ted. *Lauskraut* (Österreich, Tirol, Schwaben), *Lauswurz* (Allgäu), *Lusworza* (Schweiz, St. Gallen), *Schwab'nwurz* (Niederösterr.), *Chäferworzel* (St. Gallen) Hegi.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Cfr. le forme dialettali lauskreokt (Siebenbürgen), läuseblum, läusekraut (Nordböhmen), lausbleaml, lausbrand (Österreich), a cui Hegi, che n'è la fonte, osserva: «eine andere Kategorie von Namen bezieht sich auf die giftigen Eigenschaften der Pflanze, denen sie auch ihren Ruf als Mittel gegen Läuse verdankt; teilweise werden jedoch auch die Samen ohne weiteres mit Läusen verglichen». Marzell (pag. 118) cita ancora i seguenti nomi: lausbuschen, lausbüschel (Oberösterr., Steiermark), läusekraut (Niederösterr.), lausschlöde (Gotha) — cipolline di pidocchio; schlöde è forma dial. per Schalotte (Allium ascalonicum).

Su territorio francese quest' uso medicinale del colchico sembra essere esteso a gran parte della Francia orientale e meridionale: è certamente noto al popolo savoiardo (sav. érba é piu nel Constantin et Gave, a Sallenches, Haute-Savoie boukè dë pié, m., raccolto personalmente dal Rolland), a quello provenzale (a Vallensolle [Basses-Alpes], èrbo déy péou, f., Honnorat; a Fournels [Lozère] èrbo dé pésouls, f., raccolto dal Rolland; a Béziers [Hérault] èrbo dé pésouls, f. Azais), a Champoly [Loire] tua-pèy, Rolland, e in tutta la Lorena, dove «la

## § 35. Dati di fatto e credenze popolari.

Le denominazioni di questo gruppo dovrebbero applicarsi indifferentemente tanto al colchico in fiore quanto al colchico in frutto, chè questa pianta è velenosa in ogni suo aspetto di vita. Invece la maggior parte dei nomi suggeriti dalle proprietà interne del colchico si attribuiscono soltanto alla pianta in abito primaverile, cioè in foglie e in frutto. Perchè? Anzitutto è scientificamente provato che la parte più velenosa del colchico è costituita dalla capsula contenente i semi. In secondo luogo la frequenza dei casi di avvelenamento è maggiore in primavera che non in autunno e non soltanto negli animali, ma anche nei campagnoli. bestiame riprende ora la consuetudine de' pascoli all' aperto ed è naturale che, costretto per lunghi mesi al cibo della stalla, si dia a divorare le prime erbette verdi che gli capitano sotto i denti, con tutta avidità, senza indugiarsi a una scelta. Anche per i campagnoli il frutto rappresenta maggior pericolo che non il bulbo; chè mentre quest'ultimo è sepolto sotterra, il frutto è là a portata di mano e, ne' giochi svariati che si fanno con esso, nulla di più facile che finisca nella bocca di qualche ragazzo. A Amblar nella valle di Non m'è toccato il caso singolare di chiedere il nome del colchico proprio alla madre d'una bambina, che, giocando sul prato, per imprudenza qualche anno addietro aveva inghiottito una parte della klotza, cioè della capsula dei semi, ed era morta avvelenata. La poveva donna mi raccontava che questo non fu l'unico caso; che ogni primavera voleva le sue vittime e che pur troppo la sua valle ne registrava già parecchie. Essa aveva la convinzione che il

fleur de la colchique d'automne, qui y est connue sons le nom de veilleuse, est écrassée sur la tête des enfants qui ont beaucoup de cheveux, parce que l' on prétend qu'elle détruit la vermine que le peigne ne saurait atteindre. P. Sébillot, Le Folk-lore de France, Paris, 1906, t. III, p. 473 (cfr. L. F. Sauvé, Le Folk-lore des Hautes-Vosges, pag. 199, Léo Desaivre, Croyances, p. 13; B. Souché, Croyances, p. 28; René Basset, in Rev. destrad., t. XVII, p. 424).

Su territorio italiano uso e nome sono comuni a quasi tutte le popolazioni alpine tlell' Italia settentrionale: veron. Ferrara di Monte Baldo fiori par i peoči, m. pl. (r. p.), veron. a Vigasio, Trevenzuolo fióri da pióci (Garbini); Antroponimie ed omonimie nel campo della zoologia popolare, pag. 85, bellun. (Crespano) érba piocina f. s., avuto cortesemente dal prof. Lino Vaccari dell' Orto Botanico di Firenze; ticinese (Mendrisio) fior di piöč, m. s. (r. p.) a Curio nel Malcantone (distretto di Lugano) fin di piöč (raccolto dal dott. Gualzata); al piemontese: piemont. gener. erba di pioui, a Piscina erba di pieui (Colla), a Carpeneto d'Acqui erba di piogg (Ferraro), a Montabone piogorina, f. s. (r. p.), a Locana (valle dell' Orco) röze dii piòy (comunicatomi cortesemente dal prof. Jaberg) e infine al genovese (alture presso Genova) velénu da piĝöği (r. p.).

veleno del colchico si manifestasse solo in primavera. E in realtà nelle statistiche di morte per avvelenamento, fra il popolo della campagna i casi di avvelenamento per la colchicina portano una percentuale non indifferente e la data di essi è quasi senza eccezione uno dei mesi della primavera. L'opinione infiltratasi in tal modo nella mente popolare, che il colchico sia pericoloso soltanto in primavera, si è molto diffusa fra gli alpigiani. Anche un campagnolo svizzero riferiva agli autori del già citato studio sui pascoli della Svizzera che cil colchico è dannoso solamente per i pascoli primaverili 1)».

A tutte queste circostanze s'aggiunge ancora il fatto che il fiore del colchico è molto simile, agli occhi di un profano, a quello del croco, tanto che in certe regioni non si fa neppur distinzione fra i due fiori. Questa affinità esteriore con un fiore innocuo com'è il croco, e la loro conseguente associazione nel pensiero popolare à mitigato un po'anche la fama del colchico di terrore de' pascoli. Trovai, è vero, qualche volta dei contadini che per riflesso ritenevano velenoso anche il croco (cfr., per esempio, i nomi del croco a Lavarone fiór del mal de tésta e a Tésero fióri del mal de kão, benchè il croco non cagioni notoriamente dolori di capo); però di solito succede il caso contrario. La innocuità dei bulbi del croco, raccolti e mangiati da' ragazzi di campagna, poteva facilmente trarre in inganno il contadino e indurlo ad attribuirla falsamente anche ai bulbi del colchico, tanto più ch'esso è creduto lo stesso fiore che riappare in una seconda epoca dell'anno. Di primavera invece il colchico in foglie e frutto assomiglia, come si vedrà, al veratro; orbene il veratro, pianta velenosissima, non può riflettere sul colchico che luce sinistra.

<sup>1) «</sup>Die Herbstzeitlose ist nur nachteilig bei Frühlingsweide, ihr Genuß hat bei uns schon oft den Tod von Jungvieh und ernstliche Erkrankung von älterem Vieh verursacht. Gegen solche Vergiftung wird warme Milch mit Erfolg angewendet» (Tschümy, Toggenburg) Dr. Stebler u. Dr. Schröter, l. c. pag. 209.



Fot. Dopfer, Monaco.

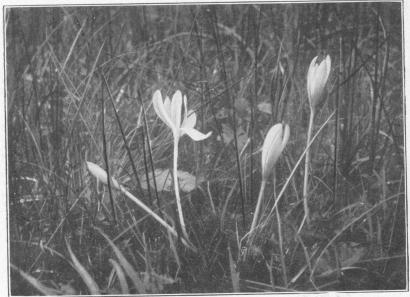

Fot. Uphoff, Amsterdam.

Colchicum autumnale L.

#### Aspetti primaverili del prato.



Fot. E Ganz, Zurigo. Un manto di *Crocus vernus*.



Un manto di Colchicum autumnale L. (in foglie è in frutto) e di Primula farinosa (in fiore).

Dachauermoos presso Monaco.

#### Una varietà di croco.





Fot. W. Heller, Zurigo.

Crocus albiflorus.



Fot. Dott G. Hegi, 1920. La pianta in frutto. A Maloggia nell' Engadina alta *(malàms)*.



Fot. Feucht, Stuttgart (Crailsheim).
La pianta in fiore. (Alpi centrali.)

## Successione delle voci nel tempo.

#### 1. Sedimenti antichi.

## § 36. Nozioni di botanica fra il popolo celtico.

Il primo impulso a una conoscenza più profonda e a una distinzione più esatta delle piante e dell'azione di esse, utile o dannosa, sarà venuto ai popoli primitivi dal riguardo alle loro gregge, come ancor oggi presso i pastori si notano cognizioni più sicure di botanica che non nel resto del popolo.

Così il popolo celtico, la cui principale occupazione era appunto la caccia, la pastorizia e l'allevamento del bestiame, era molto esperto in fatto d'erbe aromatiche e medicinali. Per ogni malattia, per le ferite, per le piaghe, per le enfiagioni il pastore celtico conosceva l'erba che aveva la virtù occulta e portava la guarigione: contro i dolori di stomaco e contro l'emorragia l'ortica, contro le ferite e contro i tumori la piantaggine, contro il male d'occhi negli animali il millefoglio, contro la tosse la tossilaggine, contro i dolori della matrice e per regolare i mestrui il serpillo (Thymus serpyllum L.), per togliere la potenza virile la ninfea e in fine l'orchidea per eccitare le voglie d'amore 1). La fonte

<sup>1) «</sup> Urticae semen coctum juvat stomachum, si cum pane manducetur et cum jure suo» (Marcellus, XX, 135); «radix urticae capiti inposita, si manibus utriusque supra caput contineatur, mire prodest adversum profluvium narium. (Marcellus, X, 39); «radix arnoglossae id est plantaginis contra ani vitia et tumores et vulnera» (Marcellus, XXXI, 8); «plantaginis succus ad sanguinis eruptionem» (Scribon. Largus, 83); »chamelaea (il millefoglio) ajunt, si quis ante solis ortum eam capiat dicatque ad albugines oculorum se capere, adalligata discuti id vitium, quoquo modo vero collectam iumentorum pecorumque oculis salutarem esse" (Plinius, XXIV, 15, 133); «ad tussem remedium efficax herba, quae gallice calliomarcus, latine equi ungula (tussilago farfara) vocatur» (Marcellus, XVI, 101); \*herpillus, que aprid nos serpillus vocatur; eadem et matris animula, propter quod menstrua moveat» (Isidoro, Orig. XVII, 9, 20); «serpullum herbam, quam Galli gilarum dicunt, jejunus diu commanducet, cui os fetebit et gluttiat» (Marcellus, XI, 10); «herba est, quae graece nymphaea latine clava Herculis, gallice baditis appelatur, Bertoldi, Colchicum autumnale (Bibl. dell' Archivum Rom. Vol. 5).

più autorevole per queste preziose notizie è il medico empirico Marcello, gallico d'origine. Egli si sofferma nelle sue descrizioni ai più minuti particolari non tanto sull'aspetto esterno della pianta quanto sulle sue proprietà, sugli usi e sulle prescrizioni necessarie perchè essa abbia efficacia. E appunto siccome egli si occupa particolarmente delle piante medicinali e riporta di ognuna anche il nome gallico, accanto a quello greco o a quello latino, le sue opere assumono una grande importanza per il linguista che si cimenta nell'aspro campo della nomenclatura delle erbe officinali.

#### § 37. Piante medicinali conosciute dai Celti.

È naturale che la flora avesse per il pastore celtico tutta l'importanza d'una religione e che le erbe preferite dal bestiame pascolante come quelle da esso rifiutate, quelle che lo invitavano per il loro odore appetitoso e quelle che lo tenevano lontano per il loro acuto profumo di droga, fossero le piante che maggiormente dovevano attirare l'attenzione dei pastori. Essi prestavano a tali erbe un culto come a cose sacre; le ritenevano emanazioni divine destinate a mitigare i dolori dei mortali. Nel raccoglierle si osservavano certe usanze rituali: il pastore faceva dapprima un cerchio nelle zolle attorno alla pianta, si levava i calzari e avanti il levar del sole estirpava l'erba ancor mádida di rugiada con la mano sinistra, accompagnando l'atto con formole sacre. «Artemisia herba est» — dice il gallico Marcello (XXVI, 41, 260) — «quam gallice bricumum appellant; hanc herbam, ubi nascitur, require et inventam mane ante solis ortum sinistra manu extrahes et ex ea nudos renes praecinges, quo facto singulari et praesentaneo remedio uteris.»

Anche Scribonios Largo, il medico dell'imperatore Claudio, descrive nelle sue Compositiones medicamentorum alcune curiose usanze popolari dei Galli riguardo al modo di raccogliere certe piante medicinali. Riporto quella, forse la più interessante, per il millefoglio: «qui crebro lippitudinis vitio laborabit, millefolium herbam radicitus vellat, et ex ea circulum faciat, ut per illum adspiciat et dicat ter: 'Excicium acrisos' et totiens ad as sibi circulum illum admoveat et per medium exspuat et herbam rursus plantet; quae si revixerit, numquam is, qui remedium fecerit, vexabitur oculorum dolore; ad utrumque oculum hoc facito, quae si minus revixerit, ex alia iterum faciat; oportet autem dari operam, ut non

ejus radix contunditur et ex aceto edenda datur puero per continuos X dies, mirandum in modum fiet eunuchus (Marcellus, XXXIII, 63); «satirion, vulgus vocat stingum; venerem enim suscitat (Isidorus, Origines, XVII, 9, 57).

nimis herba constringatur, quo facilius plantata consurgat». (Scrib. Largus, VIII, 64.) Un codice di S. Gallo del nono secolo, che contiene parecchie descrizioni di usi celtici di piante, accenna a un altro strano rito nel raccogliere il nasturzio: «herba dicitur, quae est in rivulis perennibus, ita ut defluentium unda mergatur et modo sublevet et crigat caput. Hanc luna crescente digito pollice et medicinali colligis et contritam accipies in potu». (Neue Jahrb. f. Philol., XIX, 1893, S. 563.)

Plinio ricorda una pianta denominata *samolus* dai Druidi, ch' erano, oltre che maestri della gioventù gallica, fra l'altro anche naturalisti, medici, divinatori: «iidem *samolum* herbam nominavere, nascentem in umidis et hanc sinistra manu legi a jejunis contra morbos suum boumque nec respicere legentem neque alibi quam in canali deponere, ibi conterere poturis». (Plinius, *H. n.* XXIV, 63, 104.) Si doveva dunque, probabilmente dietro prescrizione degli stessi Druidi, raccogliere la pianta con la mano sinistra, a digiuno, senza voltarsi indietro e senza toccare la terra la quale, altrimenti, avrebbe rotto l'incantamento<sup>1</sup>).

Ed è interessante notare come lo spirito conservativo delle popolazioni alpine abbia sorretto in vita attraverso i secoli molte di queste osservanze rituali. Ancor oggi il pastore in qualche regione prima di estirpare la radice d'un'erba medicinale, vi fa un segno attorno sul terreno, ancor oggi nei Grigioni si crede che si debba bere il decotto fatto con il bulbo del colchico la mattina all'alba e a digiuno e che altrimenti esso non abbia alcuna efficacia contro l'itterizia. E forse anche quei ritornelli infantili, che si recitano all'atto di estirpare i bulbi, non sono altro che un'eco lontana delle formole sacre che una volta accompagnavano il rito. Lo spirito d'imitazione de'fanciulli li avrebbe creati e la tradizione, pura e fedele ne' giochi puerili sui pascoli, li avrebbe conservati fino a noi. Il popolo celtico soleva inoltre bollire i bulbi o le radici medicinali nel latte caprino e berne il decotto stando in piedi al momento del sorger del sole, oppure soleva attaccare i bulbi al collo come amuleti (cfr. il nome paternostri per il colchico!) e durante il corso della notte porli sotto il giaciglio in attesa che il farmaco vegetale esercitasse la sua azione.

Tutto questo ricorda alcuni usi medicinali del colchico tuttora in voga fra le popolazioni alpine, a cui abbiamo già accennato in un altro capitolo.

¹) Un' altra usanza antichissima che per la sua originalità è degna di menzione, è la seguente con la centaurea: «fel terrae [che è l' Erythraea centaurium] tritum ex vetustissimo vino bibere dabis jejuno supra limen stanti uno pede, qui coxam dolebit, sed non in vitro, hanc potionem bibat» (Marcellus, XXXI, 6).

#### § 38. Il colchico era conosciuto?

Se piante non molto frequenti che crescono a individui, come l'elleboro e il veratro, non in vasti aggregati come il colchico, erano conosciute e denominate dai Galli solo per il fatto che contenevano sostanze velenose, perchè non si sarebbe dovuto conoscere e denominare il colchico, fiore che, rifiutato dal bestiame pascolante, si doveva facilmente rivelare per velenoso ai pastori, fiore, di cui sono addirittura tappezzati i prati d'autunno e che perciò è a disposizione in grandi quantità a chi lo voglia sfruttare per il veleno? Un popolo di pastori quale era il celtico non poteva lasciare innominato un fiore che costituiva un serio pericolo di avvelenamento per il gregge e la cui frequenza svalutava perciò il terreno da pascolo. A giudicare dalla quantità de' nomi d'oggi si può arguire che il popolo della campagna e della montagna senta un vero bisogno di denominare il colchico; e perchè non l'avrà sentito anche il popolo d'una volta? Poche piante non coltivate possono vantare tanti nomi quanti ne vanta oggi il colchico e la ragione di tale fioritura lessicale è più pratica che non estetica. E vero che il colchico esteticamente possiede tutti i requisiti necessari per farsi notare: il tempo insolito del suo fiorire, il contrasto del suo colore vivo e quello già smorto de' prati, la sua frequenza tanto che dà l'intonazione ai pascoli d'autunno, certe particolarità esteriori della sua vita, ma tutto questo non avrebbe risvegliato ancora un bisogno così impellente d'una denominazione. Esso è sorto quando questo fiore venne a toccare da vicino gli interessi e gli affetti del contadino, o come suo amico o come suo nemico. Amico, come regolatore delle ultime operazioni campestri dell' anno, come segnale dell' equinozio d' autunno e come fiore medicinale; nemico, come augure del freddo, come simbolo della morte delle cose e come fiore velenoso.

Ora gli stessi fattori ideologici che valgono oggi nella nomenclatura moderna, valevano certamente anche in quella antica. Per di più fra i Celti c'era la credenza che i primi fiori dell'anno avessero la massima efficacia; gli stessi Druidi esortavano i campagnoli ad esser ben vigili e a raccoglierli al lor primo apparire <sup>1</sup>). Se i primi fiori per questo popolo di pastori erano un vero avvenimento, perchè non dovevano esserlo del pari gli ultimi? La visione dei primi colchici non sarà stata accompagnata da un vago senso di amarezza anche nel popolo celtico?

È dunque probabile che il colchico sia stato riccamente e variamente denominato da tutte le popolazioni di ceppo celtico.

<sup>1) «</sup>Magi multum quidem iis (sottinteso anemonis) tribuere, quamprimum aspiciatur in anno tolli iubentes dicique colligi eam tertianis et quartanis remedio.» Plinius, XXI; 166.

#### § 39. Come era chiamato il colchico dai Celti?

Il tempo à avvolto la terminologia celtica di piante d'una fitta nebbia, attraverso la quale è giunta fino a noi solo qualche voce, anch' essa talvolta scolorita e sformata. Tuttavia il numero relativamente considerevole di nomi celtici per piante velenose tramandatoci dagli scrittori greci e latini in confronto al numero esiguo di nomi per altri oggetti, ci permette d'intravedere nella penombra una ricca fioritura di nomi e di usi ormai irreparabilmente scomparsi.

Si noti pure che i Celti, come tutti i popoli indo-europei non consideravano nel veleno il fattore negativo, ma piuttosto il fattore positivo, non vedevano cioè nel veleno delle piante una sostanza che può cagionare la morte, ma bensì un mezzo atto a conservare la vita. Per questo il passaggio semantico da 'veleno' a 'erba medicinale' doveva essere presso tali popoli il più ovvio, di modo che la stessa radice indoeuropea lubja poteva adattarsi a significare 'veleno', 'magia', 'erba medicinale': nordico antico lyf 'pianta medicinale', anglosassone lyf 'magia' e 'veleno', antico tedesco alto luppi 'veleno' e 'incantesimo'. irico luib 'erba', 'cespuglio', 'pianta'. E la nomenclatura botanica dei Celti che s'è conservata fino a noi non manca di nomi per piante velenose, anzi ne vanta un bel fascio. Soltanto per l'elleboro, per esempio, o per una pianta ad esso affine, come il veratro, ci sono conservati tre nomi gallici diversi: limeum (Plinio, XXVII, 11, 101) lagonon (Dioscoride, IV, 148) pomelea (Plinio, XXV, 5, 64; 8, 99). Fra questi però neppur uno che si possa con tutta certezza attribuire al nostro colchico. Non è tuttavia sempre facile identificare le piante, a cui tali nomi si riferivano; se la terminologia botanica greca e latina e perfino quella medio-evale riescono allo studioso talvolta così intricate ed oscure, da lasciare più d'un problema insoluto riguardo all'identificazione delle singole piante, tanto maggiori difficoltà offrirà naturalmente, data la scarsezza delle fonti, la terminologia celtica. Dobbiamo perciò procedere il più delle volte a forza di congetture. Degna di menzione è una denominazione gallica per il croco lagena, citata dal Diefenbach (Glossar. 1. 136). Essa sembra essere imparentata con una famiglia di voci che servivano a designare piante usate dai Galli nella caccia per avvelenare la punta delle frecce. Tali sono lágonon, o láginon, nomi gallici del veratro (Veratrum album L.) e dell'elleboro (Helleborus niger L.). Si credeva, cioè, che la carne delle fiere, se tocca dal succo vegetale, sarebbe diventata più tenera a mangiarsi e perciò i cacciatori galli portavano sempre con sè una certa quantità di questo succo vegetale velenoso che

chiamavano 'il veleno per i cervi' 1). E sembra che non una sola pianta si prestasse a tale scopo. Come atte a quest' uso sono enumerate dal solo Plinio, oltre all' elleboro e al veratro, anche una pianta «quae a Gallis limeum, limoneion appellatur» (XXVII, 11, 101; XX, 8), poi una «radicula, quam pastores consiliginem vocant, e ancora un' erba «quae Gallorum vulgo pomelea quasi pulmonea dicitur, alii patam leonis 2) esse contendunt» (XXV, 5, 64; 8, 99). E per lo stesso motivo i Portoghesi una volta chiamavano le stesse piante erba besteira (Grisley, Viridiarium, 1660), nome che nella penisola iberica s'è conservato fino a oggi nello spagnolo yerba ballestera, yerva de ballesteros, allusivo all' uso che di questa pianta si faceva nella caccia 3).

Ora il croco, non essendo velenoso, non poteva certo prestarsi a tale scopo e *lagena* può esser stato il nome del colchico, il quale ancor oggi à molti punti di contatto nella terminologia coll'elleboro e col veratro. In ogni caso la voce *lagena* non lasciò sicuri continuatori su territorio romanzo nè come nome del croco, nè come nome del colchico.

Dissi sicuri, perchè ad Agnedo nella Valsugana raccolsi lavine = 'colchico in frutto'. La voce mi fu confermata dal Prati, che è di Agnedo e vi passa tutto l'anno. Anche ai contadini di Frazzena (pure Valsugana) sono ben note le lavine, le 'foglie verdi del colchico', che in primavera spuntano sui prati montani prima dell'altre erbe e che, essendo nocive ai pascoli, vengono dai previdenti campagnoli sradicate in tempo. Quest' estirpare le lavine è qui una delle operazioni rurali consuete nella primavera.

L'idea d'un nesso tra il valsuganotto lavena e il celtico lagena è quanto mai seducente. La fonetica, in tal caso, non ci sarebbe neppur d'imbarazzo (il suffisso è quello ch'è in barena e gravena, cfr. Rom. etym. Wörterb. nr. 964, 1058, 3852, Prati, Escursioni, II, 111; lagena

<sup>1) «</sup>Toxicum dicitur cervarium venenum, quo quidam perungere sagittas soliti sunt» (Festus); limeum herba appellatur a Gallis, qua sagittas in venatu tingunt medicamento, quod venenum cervarium vocant» Plinius, XXVII, 11, 101.

Un accenno simile lo troviamo già in Aristotele: «Φασὶ δὲ παρὰ τοῖς Κελτοῖς φάρμακον ὑπάρχειν τὸ καλούμενον ὑπ΄ αὐτῶν τόξιλον ὅταν ἔλαφον ἢ ἄλλο τι ζῶον το ξεύσωσιν, ἐπιτρεχόντας, ἐκ σπουδῆς ἐκτέμνειν τὴς σαρκὸς τὸ τετρωμένον πρὸ τοῦ τὸ φόρμακον διαδύναι ἄμα μεν τὴς προσφορᾶς ἔνεκα ἄμα δ'ὅπως μὴ σαπῆ τὸ ζῶον» (Mirab. auscult. LXXXVI, t. 4).

<sup>2)</sup> Cfr. pato de lioun (Mistral II, 502) e Schurter, o. c. pag. 50.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Equivale a 'erba per la balestra', 'erba dei balestrieri'; presso i Galli gli \*hastiferi sive pastores" portavano delle lancie di bronzo per difendersi dagli animali feroci (Festus).

sarebbe passato attraverso \*lajina > \*laina > lavina con v inserita posteriormente, cfr. Arch. glott. XVI, 311, s. migiol, XVIII, 425).

L'idea, dissi, è seducente. Pure credo si debba procedere con vigile circospezione. Uno sguardo nello spazio ci permette di accertare lavene soltanto come termine ristretto a un paio di villaggi nella Valsugana; quando il nome troverà compagni altrove, eventualmente per designare anche altre piante affini al colchico, la supposizione, finora malferma, di un nesso con la base celtica lagena avrà più valido sostegno. La nuova, feconda missione della geografia linguistica e appunto quella di guidare e frenare i voli più audaci.

### § 40. La proposta di Urtel d'una base gallica vela.

Sul fondo lessicale celtico sono venuti a sovrapporsi nuovi gruppi di voci che ridussero a poco a poco la vita dei primi, se non la soffocarono completamente; cosicche ora non sempre l'indagine riesce a districare il confuso groviglio di nomi, opera lenta e complessa di molte generazioni. Per una pianta poi non coltivata, com'è il colchico, manca al linguista ogni sussidio di materiale storico; la toponomastica, che per certi nomi d'albero è una miniera preziosissima di reliquie lessicali, per quello che riguarda la nomenclatura di fiori come il colchico non offre alcun aiuto, non porta neppur un raggio di luce; come non ne portano tutti gli altri mezzi che per altri oggetti possono prestarsi a disseppellire i resti della rovina celtica sopravvissuti all'onda romana.

In mancanza d'una documentazione storica dobbiamo porre a frutto la ricca documentazione geografica che ci è data; attenendoci, cioè, alla disposizione orizzontale delle voci per il colchico, tenteremo di ricostruire virtualmente la loro linea verticale ossia, con altre parole, gettando uno sguardo nello spazio, cercheremo di dedurre le vicende del tempo. fece, almeno in parte, l'Urtel, quando indotto dal gran numero di nomi per il colchico del tipo veilleuse, veillotte, che abbracciano quasi tutta la superfice della Francia e parte della Svizzera romanza, propose come base il nome gallico vela. «Man geht — egli dice — vielleicht nicht fehl, in allen diesen Bezeichnungen den gleichen Stamm zu sehen wie in dem von Plinius Naturalis Historia Lib. XXII, 25, 75 erwähnten gallischen Pflanzennamen vela (eine Leseart auch velarum). Allerdings müßte man wohl irgendeine Ableitung von vela mit i-Suffix zugrunde legen.» Secondo Plinio vela è il nome gallico del Sisymbrium Irio di Linneo; il passo a cui accenna l'Urtel suona così: «Irionem inter fruges sesamae similem esse diximus et a Graecis erysimon vocari; Galli velam (velarum?) appellant. Est autem fructicosum, foliis erucae, angustioribus

paulo, semine nasturti, utilissimum tussientibus cum melle et in thoracis purulentis excreationibus.» Altrove Plinio aggiunge: «huic (sesamae) simile est in Asia Graeciaque erysimum, idemque erat nisi pinguius esset, quod apud nos vocant iriorem, medicaminibus adnumerandum potius quam frugibus». Già da questa concisa descrizione pliniana risulta chiara e indubbia la differenza tra il nostro colchico velenoso e questa specie di sisimbrio, chiamato dai Galli vela, ch'è certamente una crucifera mangereccia. Basti dire che coi semi di essa arrostiti con miele e con farina i Greci e i Romani preparavano dei pasticcini contro i catarri bronchiali, donde il nome del basso latino tortela (Diefenbach) a cui si riconnettono il francese tortelle (Rolland I, 251) e il provenzale (Var) tourtelo, f. (Rolland, l. c.). E ancor oggi in Francia «on se sert de cette plante contre l'enrouement, l'aphonie, les maux de gorge», donde le denominazioni diffuse in tutta la Francia di: herbe au chantre, Vosges ieppe di chantre, Gard erba daou chantré, Lot-et-Gar. erbo dès chantres, wallon yèbe di chanteu (Rolland, I, pag. 252).

Il gallico vela si continuò nel francese vélar, m., ch'è appunto il nome del Sisymbrium officinale Scopoli, mentre il Sisymbrium Irio di Linneo non cresce e non à nome che nella Francia meridionale, nella Spagna, nella Sicilia e nella Grecia (cfr. Rolland, I, pag. 254); era probabilmente sconosciuto ai Celti e l'identificazione di Plinio è errata. Per quanto si possano ammettere facili nel popolo le confusioni, gli errori, gli scambi di nomi fra pianta e pianta, mi sembra tuttavia assolutamente da escludersi per ragioni di fatto che il colchico possa esser stato scambiato con la pianta che risponde al nome gallico vela. Si aggiunga inoltre quell'ostacolo fonetico che bene intravide già l'Urtel, cioè un l mouillé comune a tutte le forme in contrasto con la base vela da cui dovrebbero derivare, e s'aggiunga ancora il fatto che sotto la stessa base vela, tanto dall'Urtel quanto dal Meyer-Lübke, per mancanza d'un posto migliore 1), si sono pigiati i nomi di parecchie piante appartenenti alle più svariate famiglie e non aventi con il colchico proprio nulla di comune: del Sisymbrium officinale e del Nasturtium officinale che sono due crucifere, dell' Helleborus niger e della Clematis vitalba che sono due ranunculacee, del Carthamus tinctorius e del Bellis perennis, che sono due composite, del Convolvulus arvensis ch'è una convolvulacea e da ultimo dell' Orobanche ch'è una scrofulariacea.

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Il Meyer-Lübke tradisce il suo dubbio che tutti questi nomi possano risalire alla stessa base vela con le parole: «der Zusammenhang im einzelnen ist nicht ganz ersichtlich» REW, 178.

L'Urtel, a cui accedette anche il Meyer-Lübke, s'è lasciato evidentemente sedurre dalla somiglianza fonetica di vela con veilleuse, mentre se possiamo riprometterci uno sprazzo di luce nel bigio o nel buio della terminologia botanica preromana, è certo più in qualche congruenza di fatto, in qualche combinazione di pensiero che non nelle reliquie di suoni arrivate fino a noi corrose dall'opera lenta inesorabile del tempo.

Dunque per il semplice motivo che il gallico vela fa l'impressione all'orecchio d'esser parente di veilleuse, senza il sussidio di criteri di fatto, è imprudente trarre conclusioni, anche se le leggi fonetiche ce ne danno il diritto.

Tenteremo perciò altra via.

# § 41. La famiglia di voci del tipo belenion.

Dioscoride (Mat. med. IV, 69) riporta il nome belenuntia usato dai Galli per designare il giusquiamo, un' altra pianta velenosa [ « ὁοσκύαμος .... οί δὲ Ρωμαΐοι ἐνσάνα, οἱ δὲ δεντάρια, οἱ δὲ ᾿Απολλινάρις.... Γάλλοι βελενούντιαμ»]. A pagina 222 del Dottin («La langue gauloise») leggo un belenion 'pianta' (Pseudo-Arist. Plant. 7, p. 821, 32B); lo stesso nome è citato dall' Holder («Altkeltischer Sprachschatz»); Apulejus (De virt. herb., c. IV e c. XIX) cita il termine gallico belinuntia, belinuncia, che un manoscritto di Breslavia riproduce con bellinoton, la qual forma si riattacca con quelle degli antichi glossari: bilinoton, bilonothonon, bellanotem, bellinotem (Goetz, Corp. gloss. lat. III, 554, 36; 185, 66, 618, 66). Ed ancora belion 'herba' è dato da Pseudo-Apul. (herb. 58). L'ebreo Buclarix, che scriveva a Saragozza verso il 1110 il suo «Almostaini» (un trattato di medicina) à confermato come in uso al suo tempo la voce belenyo per designare il giusquiamo, Si tratta indubbiamente di quel nome di pianta belenum, che capitò sotto gli occhi di Bacone, mentre durante una lezione interpretava ai suoi allievi il testo latino del «Liber vegetabilium» attribuito ad Aristotele. Egli confessò francamente di non comprendere il senso di questo vocabolo affatto nuovo per lui. Lo tolsero d'imbarazzo gli studenti spagnoli, i quali a quella inattesa confessione d'ignoranza del grande «doctor mirabilis» sorrisero e con tutta sicurezza spiegarono che la pianta chiamata in Ispagna belenum era il giusquiamo 1).

<sup>&#</sup>x27;) «Hoc vocabulum non est scientiale, sed laicorum Hispanorum. Nam jusquiamus vel semen cassilaginis est eius nomen in latino, quod, sicut multa alia, prius ab Hispanis scholaribus meis derisus cum non intellegebam que legebam, ipsis vocabula lingue materne scientibus, tandem didici ab eisdem»... «quod cum legi in scholis meis et nesciretur inrerpretari ut oportuit, deriserunt me Hispani scholares mei, a quibus postea didici quod non fuit arabicum, ut

Che cos'è belenum o belenium? Bacone vi trovò qualche cosa di non romano, pensò ad un'origine araba; i suoi scolari lo dissero un termine di pianta velenosa allora d'uso e di notorietà generale nella Spagna; alcuni 1) vedono nella prima parte della parola la radice celtica béljo-, belja- 'foglia', altri 2) vi vedono il nome del dio celtico o meglio norico della luce e del sole Belenos e in tal caso il giusquiamo sarebbe l'erba dedicata a questa divinità. Ciò che ad ognuno deve sembrar meraviglioso è che questa voce antichissima belenium 'giusquiamo', la quale già in bocca d'un pastore romano doveva essere vuota di senso. s' è conservata attraverso due millenni quasi intatta fino all' odierno spagnolo beleño. Dobbiamo quindi credere alla forza eminentemente conservativa dei linguaggi e dobbiamo pure ritenere che dove le si oppone la minor resistenza è appunto nella nomenclatura delle piante montane, la meno esposta agli influssi livellatori della coltura. Il mondo dei dotti può cancellare per conto suo ogni traccia d'una voce, che non corrisponde più a'suoi scopi, ma il popolo, più ligio alla tradizione e più modesto nelle esigenze lessicali, assicura alla voce l'esistenza, dandole una nuova impronta (belenium sostenuto da velenum!). I dotti sbarazzarono la terminologia botanica di quel termine belenium che a loro non conveniva e di esso non conservarono che l'idea; ebbene il popolo lo restituisce all'uso sotto altre spoglie: il nome celtico belenion sopravvive idealmente tutt' oggi nel francese herbe de sainte Apolline e nell'italiano dialettale erba de santa Polonia. E mi spiego: ò già detto che il nome belenium 'giusquiamo' fu interpretato come un derivato di Belenos, il dio del sole dei Celti e se gli scrittori latini (Plinio dapprima e più tardi, nel V<sup>0</sup> secolo, Apuleio) usarono per questa pianta i nomi herba Apollinis, herba apollinaris, herba apollinaria ecc., è chiaro ch' essi sostituirono al nome del dio gallico Belenos quello del dio greco Apollo, pure dio del sole e della luce. Quando poi la scoperta o l'attribuzione di virtù antiodontalgiche assicurava al giusquiamo un posto nella medicina popolare, quel termine dotto herba apollinaris, che trovava così una più ampia diffusione fra il popolo, veniva interpretato volgarmente come 'erba di Santa Apollonia', la protettrice contro il mal di

omnes doctores credunt, sed hispanum. Bulletin hispanique, t. VI (1904), pag. 21.

<sup>1) «</sup>Möglicherweise ist die altkeltische Form dieses Wortes béljo-, beljā = Blatt erhalten in belenuntia, bilinuntia, welches Dioskurides IV, 69 als gallischen Pflanzennamen überliefert.» (Bezzenberger, Beiträge sur Kunde der indogermanischen Sprachen, 1877, pag. 99.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Pauly-Wissowa, Realenzyclop. der klass. Altertumswissenschaft, s. v. belenion.

denti. Così nella storia del nome d'un'umile pianta s'è conservata l'eco di tre differenti religioni, di tre differenti civiltà.

# § 42. Sotto il nome belenium s' intendeva anche l' ermodattilo e quindi anche il colchico.

Di speciale importanza per il nostro studio è un passo del botanico Bauhin, dove egli attribuisce il nome belenium anche all'ermodattilo vale a dire al colchico (non solo al giusquiamo dunque): «modo hermodactylum album et rubrum; modo belenium album et rubrum scribit» (Hist. pl. Lib. XIX, pag. 658) ed altrove parlando di questa voce belenium aggiunge: «Theophrastus interim velenium, Aristoteles beleninum scripsere: si modo sit eius liber, qui de plantis ad autorem Aristotelem refertur. Beleninum, inquit, delibutorium in Perside venenum erat, translatum in Aegyptum et Palestinam sine periculo mani coepit. Sed ut audio, quae perierat apud Graecos commentatio barbaris vocibus interpolata redjit in Graeciam. Non est omittendum quod recentioribus medicis celebratur belenum, nullis non officinis cognitum, discerniculo generum insigne, purpurei et albi. Radices sunt pastinacam parvam magnitudine aequantes, quarum ambitioso flexu contortae cernuntur: aliqui in rectum exeunt ex Armenia deportant, suavi odore, glutinoso scatentes humore, quae genituram adaugere credunt (il colchico à ancor oggi virtù afrodisiache!). Nec me fugit Actuarium quadam in compositione nomine digitorum Mercurii, hermodactylos appellant, meminisse.» Dunque il termine belenium (e con esso probabilmente anche gli altri della stessa famiglia, come belsa ecc.) fu un tempo usato non solo per designare il giusquiamo, ma anche il colchico. Siccome il tertium comparationis sarà stato costituito dal veleno, belenium fu presumibilmente per un certo periodo termine generico per piante velenose, onde si spiega la facile e antica intromissione di velenum, di cui abbiamo la prima testimonianza già in Teofrasto. Questo nome vive indubbiamente tuttora nello spagnolo veleño, beleño e nel catalano veleño, che anno appunto il senso di 'giusquiamo', a cui va aggiunto il valenzano e il castigliano beleny-nyo, m. col valore generico di 'pianta'; e questa stessa radice bel- fu feconda di nomi del giusquiamo o di altre piante velenose in quasi tutte le lingue d'Europa. Si tratta dunque di uno dei nomi più antichi del lessico botanico indo-europeo, di cui il ramo germanico è rappresentato da: 1. antico alto tedesco bilisa, medio alto ted. bilse. nuovo alto ted. bilsenkraut; 2. medio basso tedesco bilse, bilsensat, bilene, bilne, bille, billencrut, novo basso ted. bilsen, bilsenkruud, billerkrut; olandese medio belze e beelde, olandese moderno bilzenkruid; inglese beolene, belene, beolone, 3. antico danese bulnurt, danese

medio e moderno *bulmeurt*, antico svedese *bölma*, *bölmeyrt*, svedese mod. *bolmört*; di cui il ramo slavo è rappresentato dal russo *belena*, dal polacco *bjelun*, dal boemo *blén*, *blím*.

Un membro di questa famiglia è anche il catalano velesa f., nel senso di 'planta que mastegada sol calmar lo mal de caxal' (Lubernia y Esteller, Dicc. de la Llengua catalana); la velesa era dunque un' erba che si usava contro il mal di denti e appunto il giusquiamo è detto dentaria (Dioscoride), herba dentalis (Plinius Valerianus), herbe aux dents nel francese moderno, zahnkraut nel tedesco, perchè è tenuto dal popolo come un rimedio odontalgico della massima efficacia.

### § 43. L'antico provenzale belsa è imparentato con questa famiglia.

L'antico provenzale conosce pure un nome simile, belsa, per designare una pianta velenosa che il Thomas identificò per il giusquiamo. Un documento storico ci accerta l'uso di questa voce per l'anno 1432; anzi in quest'epoca il nome di pianta belsa doveva essere di una tale vitalità da dar origine a un derivato belserius, nel senso di 'colui che aveva il permesso ufficiale di servirsi della belsa' (cioè, di quest'erba velenosa) per uccidere fiere o altri animali nocivi.

Altri documenti storici ci informano che proprio in quest'epoca i Francesi fecero largo uso del colchico come droga, quando furono costretti a ricorrere alla colchicina per liberarsi dai lupi che infestavano le foreste della Francia, avvelenandoli. A chi tien conto di questi fatti deve venire spontanea l'idea che quel nome belsa sia stato allora applicato anche al colchico oltre che ad altre piante velenose. Dobbiamo anzitutto prendere in esame quel documento che riporta la voce belsa, senza identificare però la pianta a cui essa si riferisce.

Nel 1377 il governo francese fu obbligato a offrire un premio speciale a chi ammazzasse i lupi che allora costituivano un serio pericolo per l'incolumità degli abitanti; il metodo più spiccio d'ammazzarli doveva essere l'avvelenamento per mezzo di erbe speciali prescritte dal governo stesso, il quale anzi non solo stabiliva esattamente le modalità dell'uso (le dosi nelle pillole), ma si mostrava molto parco e molto rigoroso nel conferire il titolo ufficiale di belserius e nel concedere la regolare «licentia utendi herba toxicata sive belssa adversus apros et cervos aliasque bestias feras». E appunto quel documento a cui accennavo prima, riproduce fedelmente tutti i particolari di un tal procedimento. Un certo Nicolaus Trichaudi, cittadino di Arles, balestriere di professione, presentò il 7 di febbraio 1432 al consiglio comunale di Arles la domanda di «sine metu pene uti herba toxicata sive belssa cum qua occi-

duntur bestie feroces ut sunt apri, cervi, lupi, vulpes et similes utriusque sexus, in tota terra territorii et districtus civitatis Arelatensis». Competente di concedere questa licenza era l'assemblea della corte del re (curia regia) nella città di Arles, presieduta dal vicario reale, assistito da due sindaci e dal loro assessore, «baccalaureatus utriusque iuris». La domanda fu risolta da quest'assemblea in favore del petente Trichaudi, tenuto conto specialmente del fatto che il fratello di lui era già stato insignito del titolo di Belsserius, cioè avvelenatore d'animali feroci per mezzo della belssa, e aveva finora eseguito il suo compito con pieno sodisfacimento della corte. Questo documento storico redatto sotto il regno di Luigi III, re di Gerusalemme e di Sicilia, e signore della città di Arles, non è privo di un certo interesse per il nostro studio. Da esso appare come l'erba prescritta per tali avvele-. namenti si chiamasse «belssa», come questa «herba toxicata vel belssa». fosse allora notissima e come l'uso medicinale di essa fosse quasi monopolizzato dallo stato. L'interrogatorio poi dinanzi all'assemblea costituita, il giuramento d'usare dell'erba solo contro le bestie, la garanzia in denaro che l'assemblea pretende dal petente, ci rivelano quali precauzioni si prendessero perchè essa non venisse usata da gente inesperta, senza l'autorizzazione ufficiale.

A chi, nel 1867, pubblicò il documento quel nome di pianta belssa parve un enigma. Vi si provò qualcun altro, ma i tentativi andarono falliti. Da ultimo il Thomas nella Romania (39) credette di poter interpretare quel belssa come il nome del Jusquiamus niger.

«Belssa» — egli dice — «est certainement le nom d'une plante vénéneuse qu'il me paraît facile de déterminer, et que je crois être la jusquiame noire, appelée en moyen-haut-allem. bilse, en ancien-haut-allem. bilisa, en allem. mod. bilsenkraut. Les patois provençaux actuels ne connaissent plus ce mot; mats l'espagn. beleño et le portugais velenho paraissent contenir le même radical que l'anc.-haut-allem. bilisa et sa variante beluna.»

## § 44. L' «herba toxicata sive belssa» era il colchico.

Dissento dal Thomas per i motivi che qui sotto espongo e dichiaro subito ch'io vorrei vedere in quel *belssa* il nome usato anticamente nella Provenza per designare il colchico.

1. La pianta che poteva prestarsi allo scopo doveva essere un'erba che crescesse in gran quantità e facile a essere vista, riconosciuta e raccolta. Ciò vale più per il colchico che non per il giusquiamo. Il colchico si diffonde ampiamente per mezzo degli stessi animali pasco-

lanti, tanto che vaste distese di prato ne sono interamente coperte. Per il veleno si possono sfruttare tanto i bulbi quanto i semi, cosicche il colchico poteva venir usufruito due volte all'anno, in autunno e in primavera, proprio nelle due stagioni, in cui la necessità si faceva maggiormente sentire. Il giusquiamo invece non cresce in famiglie numerose, se ne trova qualche esemplare sparso qua e là, lungo i muri delle strade o sui mucchi di macerie. Mentre il colchico è un fiore molto appariscente per quel colore vivo della sua corolla che fa un bel contrasto col fondo oscuro del prato, il giusquiamo sfugge facilmente all'occhio, perchè, munito com' e d'una peluria attaccaticcia, esso conserva a lungo la polvere, di cui di solito è coperto, e si confonde così con la tinta bigia della strada.

- 2. Mentre per il colchico abbiamo sicure prove di quest' uso officinale come veleno contro le fiere e mille accenni ad esso anche nella terminologia antica e moderna, per il giusquiamo mancano e le prove di fatto e le allusioni nella nomenclatura.
- 3. Da Parigi il governo lanciava agli speziali di tutta la Francia una ricetta sul modo di preparare i semi del colchico per farne pillole velenose contro i lupi e contro altri animali nocivi. La ricetta è pubblicata nella *Flore économique des environs de Paris* alla pagina 153. Era dunque il colchico, non il giusquiamo, la pianta ufficialmente designata a tale scopo.
- 4. Il sinonimo di belsa, che e herba toxicata rammenta parecchi nomi del colchico, come, per esempio: tus-chüls a Celerina e a Zuoz nell' Engadina alta, tus-chöl di Bravuogn, tosseĝú a Losine nel territorio bresciano, tosseĝári a Centa nel Trentino e più che tutto erba tosseĝáda del contado di Pergine pure nel Trentino.

Nessun derivato di 'tossico' invece nella nomenclatura del giusquiamo, nè in Italia, nè in Francia, nè altrove.

5. Ci si attenderebbero numerose tracce in Francia di questo belssa, come nome del giusquiamo. Non me n'è nota nessuna; il Rolland non registra neppure una voce dialettale che possa con essa riconnettersi. Riduzioni dotte del lat. hyoscyamus erano allora già sparse in tutta la Francia (hyosquiame, m., hyoscyame, m., jusquiame, m., jusquiane, m., jusquiane, m., jusquiane, f. ecc.); ed anche la Provenza conosceva un termine dotto jusquiam accanto a quello popolare canelhada (Raynouard; per canelhada cfr. A. Thomas, Nouv. Ess. de philol. franç. 1905, pag. 199 e il Rom. etym. Wörterb. al nr. 1512/2 s. v. caniculata). In una delle antiche flore della Francia il giusquiamo è descritto così: «cette plante croît sur le bord des chemins et dans

les cours. Son odeur est désagréable: elle est narcotique et résolutive. Elle porte les noms vulgaires de jusquiame commune, hanebane, careïllade. On trouve le Hyosciamus albus dans les provinces méridionales, aux environs de Montpellier, où elle porte particulièrement le nom vulgaire de careïllade, à Sorèze, en Provence, aux environs de Nice.»

Sarebbe dunque stranissimo che in un'assemblea ufficiale, alla presenza di dotti, non si fosse usato del termine dotto, hyosquiame o jusquiam, allora conosciuto in tutta la Francia, con l'aggiunta, se mai per l'intelligenza del popolo, del termine popolare allora in voga nella Provenza; e che invece per una identificazione indubbia della pianta prescritta si sia ritenuta opportuna quella doppia terminologia «herba toxicata vel belssa», che ricorre costantemente in tutti i punti del testo latino.

6. La disposizione attuale dei nomi per il colchico estranglo-chin s. m. (Mistral), Gard éstrànglo-chìn, m. (Rouger), Gard safran tuyo-chi, m. (Rolland), Apt [Vaucluse] éstrànglo-buou m. (Colignon), Dauphiné éstranlha-chi, m. (Moutier), La Malène [Lozère] ti-lou, m. (Rolland), langued. tuo chin sm., tuio-chi sm. (Mistral), Bru [Vosges] toue-chîn (Haillant), che famo quasi corona alla città di Arles e formano il tipo lessicale predominante della Provenza, m' induce a credere anzitutto che la pianta a cui allude il documento sia il colchico e in secondo luogo che proprio quest' uso medicinale abbia minata l' esistenza della voce belssa: il popolo, cioè, sentì probabilmente il bisogno di cercare un termine più pratico, che contenesse una chiara allusione a quest' uso e così la voce belssa, vuota d'ogni contenuto ideologico, cedette il posto al termine d'attualità éstrànglo-chìn.

Semanticamente dunque la nomenclatura del giusquiamo può avere maggiori probabilità di punti di contatto con quella del colchico 1) che

<sup>1)</sup> Come tuttora notiamo molti punti di contatto nella terminologia delle due piante. Solo per dare qualche esempio: a Mouthe (Jura) il colchico è detto mort aux poules e, siccome anche il veleno del giusquiasmo fa morire le galline, è detto anch' esso mort aux poules nella Haute-Marne (Rolland VIII, pag. 94); il veleno d'ambedue (la colchicina e la giusquiamina) à facoltà diuretica, donde il nome per il colchico in molte parti della Svizzera romanda pis-in-lyi e quello bergamasco di pissaká, che concordano nell'idea con quelli per il giusquiamo del tipo pisse de chien (Rolland, l. c.); il colchico a Panix nei Grigioni è chiamato (oltre a tschentaloscha) anche flur mort (Pult) e il giusquiamo similmente nelle Basses-Alpes è detto érba dé mouér e nella Vallonia yèbe du mouèrt (Rolland, VIII, pag. 95); da ultimo porcelet è uno dei nomi francesi (Bastien, 1809) del giusquiamo e pourcélou uno dei nomi provenzali del colchico.

non la nomenclatura del sisimbrio, cioè del vela dei Galli, il cui legame ideologico è ristretto al semplice concetto di 'pianta'.

Le difficoltà fonetiche invece che s'opponevano all'accettazione di un vela, con la sostituzione di belenium o belinuntia a vela, non sono punto superate; anzi ad esse si aggiunge quella della consonante iniziale. Le voci spagnole che sembrano risalire direttamente a belenium presentano ambedue le forme: con b- (beleño) e con v-(veleño). E come in questa seconda forma veleño si intravide l'immistione di velenum (cfr. anche Pușcariu), così non è escluso che anche tutte le altre basi galliche, sorelle di sangue di belenium, siano state inquinate dallo stesso veleno.

## § 45. L'influsso semantico di 'veillée'.

Resta ora a stabilirsi attraverso quali vicende questa radice gallica bel-> vel- poteva giungere fino a noi nella fisionomia attuale: veill-euse, veillote. Qualunque sia il punto di partenza di queste voci, tutto oggi fa pensare che a un dato momento della loro vita siano state turbate dall' influsso semantico di veillée 'veglia'. Sempre secondo i materiali del Rolland, delle flore e dei vocabolari, uniti a quelli cortesemente avuti da Gilliéron destinati al «Supplément» dell' «Atlas», veilleuse 'colchico' (o varianti per via di altri suffissi) era ed è in parte anche tuttora il tipo lessicale padrone di quasi tutta la Francia, tolta la Picardia e la Guascogna. Esso forma due zone distinte, di cui l'una settentrionale e orientale abbraccia: Normandie, Ile de France, Champagne, Lorraine, Bourgogne, Franche-Comté, e s'estende anche al Vallese della vicina Svizzera romanda, dove è rappresentata dalle due forme vélyérés, f. (di Leytron, di Sembrancher, di Salins, di Hérémence e di Riddes) e vélyèranda f. (di Lens) 1); l'altra zona occidentale comprende: Berry, Touraine, Anjou, Poitou, Saintonge. Alcune voci di questa famiglia sono disperse nel centro, nei dipartimenti Yonne, Nièvre e Cher; esse formano il legame tra le due zone. In fine nel mezzogiorno abbiamo bélhiyro f. e bilhòyroulo dati dal Vayssier per l'Aveyron, a cui si possono aggiungere bilhày'ro f. a Laguiole, bilhorélo f. a Sebrazac, bilhéy'rolo f. a Saint-Geniez, bélheyrouo f. a Mur de Barrez, nomi raccolti personalmente dal Rolland, cosicche si può dire che l'area di queste voci in un'epoca anteriore era estesa a gran parte della Francia.

Ora su tutto questo territorio i rappresentanti del tipo veilleuse variano a seconda dei diversi risultali del latino vigilare nelle diverse

<sup>1)</sup> Voci messemi a disposizione dalla cortesia del prof. Gauchat, che le fece per me trascrivere dal «Glossaire».

regioni: assumono dunque la forma veilleuse, veillote là dove vigilare è riprodotto da veiller, la forma belhàyro là dove a vigilare corrisponde un bélá [cioè, secondo la carta 1355 dell' «Atlas» ai punti 724, 735, 737 dell' Aveyron], la forma bilhàyro f. là dove a vigilare corrisponde un bilà [cioè ai punti 716, 718, 727 della stessa carta], la forma vwày, o vwàyòt là dove vway è l'esito normale di 'veille' e in fine la forma voille là dov'esso è voille ecc.

Le ragioni semantiche di quest' intrusione di 'veiller' sono illustrate ampiamente nel primo capitolo; rifare ora il cammino percorso da questo probabile discendente gallico prima ch' esso abbia assunto la veste romanza (l' influsso di veillée!) è difficile non solo per la mancanza assoluta di sussidi storici, ma anche per la scarsezza della documentazione geografica 1). Le notizie dei vocabolari non sono sempre attendibili e così quelle del Rolland, il quale è ricchissimo di nomi per il colchico (ne à oltre 200), ma mentre di solito abbonda anche nella terminologia arcaica, si limita a riportare un belssa o bellsa, quella voce citata nella Rev. des soc. sav., interpretata, come si vede, anche da lui come un antico nome del colchico e non del giusquiamo. Le altre denominazioni antiche da lui elencate sono riduzioni dotte o semidotte di hermodactilus e di ephemerum.

## § 46. Che cosa significava l'antico provenzale belsa?

Di belsa 'colchico' non fa alcun cenno il Godefroy.

Jacquemin (1867), il corrispondente del comitato dei lavori storici di Arles, dichiarava modestamente di non conoscere il significato della voce *belsa*. Jules Desnoyers, incaricato di fare delle ricerche in pro-

<sup>1)</sup> Una carta 'colchique' manca all' «Atlas»; quella prevista per il supplemento, se contiene solo quella ventina di nomi che la squisita cortesia del prof. Gilliéron mi mise a disposizione, sarà pure poca cosa. È strano che l' Edmont, che unisce in sè stesso le due qualità di botanico e di linguista, non abbia intravisto nel colchico una fonte lessicale preziosissima e non abbia proposto al Maestro di dedicarvi una carta speciale. Nessuno di quelli che s'occuparono un po'ampiamente di lessicologia botanica si avventurò su un terreno così malfermo com' è quello del solo Rolland e dei vocabolari; non lo Spitzer che nel suo lavoro sulla patata ("Die Namengebung bei neuen Kulturbflanzen im Französischen») aveva a disposizione la carta 'pomme de terre, dell' «Atlas», non lo Schroefl che nel suo saggio sui nomi del papavero ("Die Ausdrücke für den Mohn im Galloromanischen," Graz 1915) aveva a disposizione la carta «coquelicot» Nº 321 dell' «Atlas», non il Gamillscheg e lo Spitzer che nel loro studio sui nomi della lappola si giovarono della carta «bardane», non infine lo Schurter, il cui lavoro sul Taraxacum officinale si fonda sulla carta «pissenlit» Nº 1022.

posito, riferiva al comitato che belsa significava anticamente 'freccia'. Non sarà dunque da mettersi in relazione questo belsa 'freccia' e poi figuratamente 'pianta velenosa', eventualmente 'colchico', con quel lagena, nome celtico che significava 'lancia' e poi figuratamente 'croco', anzi più probabilmente 'colchico'? Il passaggio di pensiero da arma al mezzo che serviva a renderla doppiamente micidiale, cioè al veleno, e da questo alla pianta che lo conteneva è chiaro dopo le osservazioni già fatte sugli antichi usi di caccia. Accanto a questa forma belsa sarà esistita la forma parallela \*velsa, la quale servì di base alle due voci di Verviers per il colchico in frutto velse e verse, citate dal Rolland, una delle quali, quella con r, è confermata anche dal Lejeune. In tal modo si sarebbe accertata l' esistenza di questa voce nell'accezione 'colchico', anche al nord, mentre il catalano velesa 'giusquiamo' invece dovrebbe essere l' estremo rappresentante d' occidente 1).

#### § 47. L'influsso semantico di 'veillée' è relativamente recente.

Ora è possibile che le voci da cui mosse *veilleuse*, che oggi è il tipo lessicale predominante in Francia, abbiano avuto uno stretto nesso con quelle citate di sopra, le quali per lo meno, quando si voglia ricorrere a una base antica che abbia con *veilleuse* qualche attinenza fonetica e semantica, sono certamente da preferirsi al *vela* gallico proposto dall' Urtel.

In ogni caso la serie di nomi del tipo *veilleuse* è trasformata dall'etimologia popolare, e tutto induce a supporre che la data dell'influsso semantico di 'veillée' sia relativamente recente.

Delle vicende di veilleuse 'colchico' tanto a contatto con le altre denominazioni romanze per questo fiore, quanto a contatto con altre voci foneticamente affini, ma designanti altre piante, si occuperà il prossimo capitolo; lo scopo delle pagine precedenti era soltanto quello di approvare l'idea fondamentale dell'Urtel di vedere in veilleuse il continuatore d'una base gallica, di dimostrare però insostenibile per ragioni di fatto la sua proposta d'un gallico vela e di metter in rilievo piuttosto la concordanza fonetica delle radici nelle voci galliche citate da Dioscoride come nomi del giusquiamo e in parecchie denominazioni romanze moderne del colchico e più precisamente in alcuni nomi usati nella penisola iberica, come veleño, beleño, velesa, belesa<sup>2</sup>), a cui si

<sup>1)</sup> Cfr. ted. antico bilisa allato a bilsa, oland. belze e beleze, tutti nel senso di 'giusquiamo'.

<sup>2)</sup> Spagn. \*belesa f. (franc. velèze, ant. velesa) planta vivaz, de la familia de las plumbagineas como de un metro de altura, con tallos rectos, delgados y cilíndricos cubiertos de hojas alternas lanceoladas y ásperas y coronadas

potrà forse anche aggiungere *villorita* 'colchico', citato già da Bauhin (1600) 1) e in quelli usati in Francia del tipo *veilleuse*, *veillote*.

#### § 48. Altri tipi lessicali antichi per il colchico.

Se si continua ora l'esame da occidente verso oriente, la supposizione d'un nesso tra la attuale nomenclatura del colchico e quella antica del giusquiamo sembra trovare una bella conferma in tre gruppi staccati di voci designanti il colchico: il primo nella Ladinia occidentale (nei Grigioni), il secondo nella Ladinia centrale (nella valle di Non e nella valle di Fassa), il terzo nell'Istria e sul vicino territorio insulare. Tutti tre questi gruppi di voci anno con le antiche comune la radice bel- (bal-).

por flores purpureas muy menudas en espiga» Dicc. de la lengua castellana por la Real Acad. española, Madrid 1809.

¹) «Colchicum vulgare Salmaticensibus quitameriendas, quibusdam etiam villocita (per villorita evidentemente) Clus. Hisp. (Bauhin, De plantis ecc. Lib. XIX, pag. 651). Per la diffusione di questo nome ebbi dal sig. A. Castro di Madrid le seguenti informazioni: villorita 'colchico' s' estende a quasi tutto il territorio castigliano; nel contado di León e di Salamanca vellorita è il Colchicum montanum, un' altra varietà. Mancando però una raccolta sistematica di nomi di piante, le nostre cognizioni sul lessico botanico della penisola iberica sono troppo ridotte, per poter procedere con una certa sicurezza nelle nostre deduzioni. Speriamo che l' «Atlas lingüístic de Catalunya», a cui dedica le sue cure A. Griera, un valente allievo dello Gilliéron, del Gauchat e del Jud, riesca a colmare questa deplorevole lacuna; e m'auguro che una delle sue carte sia riservata all' interessante terminologia del colchico.

Il Meyer-Lübke sembra incerto fra vela e villus; di fatto nel Rom. etym. Wörtb. troviamo lo spagn. vellorita, schierato tanto al nr. 9178 quanto al nr. 9335 senza nessun richiamo. Noto di passaggio che vellorita è in qualche provincia della Spagna la margheritina (Bellis perennis), altrove la primola (Primula veris). Vi fu dissidio fra le due voci? Come si riparò all' equivoco? Chi dei due, il colchico o la margheritina, in un' eventuale lotta doveva aver la peggio? Lascio la risposta a tali domande a chi, più agguerrito di me di mezzi bibliografici o di sussidi lessicali, possa ripromettersi maggior competenza; mi limito a far osservare che tanto la prataiola (Bellis perennis) quanto la primola ànno parecchi nomi comuni col colchico. La carta 969 dell' «Atlas» dedicata appunto al Bellis perennis à più d'un punto di contatto con la nomenclatura popolare del colchico (cfr. a pag. 158 sg.): cavazzolas a Uors la Foppa e a Domat è il colchico, mentre nella Lumnezza è la prataiola; clavs nella Lumnezza è il colchico, nella Muntogna la primola; uréce d'ásu a Sarzana, uégge d' áse a Chiavari è la primola e oréče de ásen a Bagnolo Mella nel Bresciano, e œrœze d' ano a Champéry nel Vallese è il colchico; pissacan a Sarzana nella Liguria è la margheritina e pissacà in molti luoghi del territorio bergamasco è il colchico. Tutte queste affinità lessicali tra la primola e la margheritina da una parte e il colchico dall'altra favoriscono la supposizione che lo spagnolo vellorita = Bellis perennis non sia da separarsi dallo spagnolo vellorita, villorita = Colchicum autumnale.

**10**0

#### § 49. Il gruppo romancio.

Il primo gruppo in ordine geografico è quello romancio, a cui appartengono balòma, balúmas, bulòmas, vilòmia, valòmi, bulòmias, vilòmis ecc. 1) come nomi solamente delle foglie verdi e dei frutti del colchico. Anzi questa restrizione semantica sempre conseguente su tutto il territorio non può non sorprendere; è strano, cioè, che balòmas ecc. siano in uso come denominazioni del colchico in frutto anche in quelle regioni, dove il colchico in fiore à già un nome speciale, Le condizioni di questo gruppo inoltre si complicano per il fatto che in mezzo alle voci balòmas ecc. (con b-!) sono disseminate forme con m-, come ma*lòma* ecc., che non dovrebbero andar separate dalle prime<sup>2</sup>). Queste voci sono generalmente al plurale e presentano quella desinenza collettiva e insieme peggiorativa ch'è in narramainta, porchamainta, kindlamainta ecc.; per di più esse possono rappresentare il risultato di varie immistioni (di bale 'palle' in balúmas, di buglì 'bollire' in bulòmas di Flem, di male in malòm). In tali condizioni è quanto mai arduo il compito di chi si proponga di stabilire quale sia la forma originaria, non è neppure escluso che l'affinità fonetica di malòm con le altre forme sia del tutto casuale<sup>3</sup>).

#### § 50. Il gruppo ladino centrale.

Quello invece che mi pare evidente è la parentela tra la voce romancia balúmas, ch' è la variante più frequente, e il nome noneso per il colchico belumáte di Ruffré all' estremo lembo della Val di Non. Quest' ultimo nome fa parte del secondo gruppo, il quale s' estende alle due valli di Non e di Sole, abbraccia quindi tutto il corso del fiume Noce e dei suoi affluenti.

¹) E più precisamente cfr. pag. 190 a Surcasti sono vive due voci differenti: balúmas per il frutto e vilòm; per le foglie del colchico; la Sopraselva conosce le varianti bulòma, bulòmas, balùmas, valòmi; Flem à balòmas accanto a bulòmas; Tuor dà per la Lumnezza balòma a Lumbrein; i corrispondenti del «Dizionari rumantsch» comunicano un vilòmi e un vilòmia per il resto della Lumnezza; a Riein bulòmgna è il Veratrum album; da ultimo il dott. Capeder raccolse bulòmias e vilòmis 'foglie del colchico' a Peiden.

²) Per il passaggio b > m e viceversa cfr. Huonder,  $Der\ Vokalismus\ der\ Mundart\ "von\ Dissentis, pag. 104. Certo che in ogni caso <math>maloma$ , maloms ecc. furono influenzati dalla voce di uso frequente  $malom\$  birichinata, malessere di salute, disgrazia, disdetta, iettatura. Il suff. -amen con senso dispregiativo corrispondente all' ital. -ume non è raro:  $quest\ femnon$ ,  $quest\ mas-chlòm$ ,  $quest\ kindlòm$ .

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Tanto per accennare a una lontana possibilità ricordo il nome del tedesco antico per la mandragora: *malûne* (cfr. Rolland VIII).

La valle di Sole è rappresentata da beline, f. pl., di Termenago, ch'è riportato dal Battisti alla pagina 27 del suo studiolo sul dialetto solandro; la valletta laterale di Rabbi conosce bíle d'autón per il colchico e bíle de primavéra per il croco. Specialmente nella valle della Novella, affluente di sinistra del Nos, che forma l'Alta Val di Non, il termine bile 'colchico' è vivo, per esempio, nei dintorni di Cavareno, di Romeno, mentre poco lontano, a Don, il nome bile fu dapprima esteso anche al mughetto (Convallaria majalis) e poi, per riparare all'omonimia, fu sostituito da un nuovo termine per il colchico kjasteñíne, suggerito dalla forma del bulbo e diffuso dai ragazzi, che della raccolta dei bulbi fecero un trastullo. Quello stesso trastullo che a Fondo doveva ampliare il termine bile fino a diventar bile-bale, aggiunta che nelle cantilene de' campagnoli serviva di ritornello (cfr. pure la mia osservaz, a pag. 54). Un posto a parte occupa quel già citato belumáte di Ruffré, che, spogliatosi della parte arcaica, si ridestò a nova vita nel nome lumáte di Seio, di Ronzone e di Sarnònico. Se veilleuse e belumáte risalgono realmente, per quanto per vie diverse, alla stessa base, non è forse interessante notare come l'elaborazione popolare s'accordi armoniosamente nella stessa creazione metaforica? Dallo stesso complesso di suoni il popolo francese aveva tratto veilleuse, che fra il resto à il senso di 'lucignolo', e indipendentemente il popolo noneso ne aveva tratto lumáte, che è pure presso a poco 'lucignolo'.

Tutt' e due vi trovarono l'impulso alla stessa idea. Scendendo lungo il corso del Nos, da Cles in poi, s'incontra la voce *bile* meno frequente, rifugiatasi, all'influsso di nuovi nuclei lessicali, in qualche paesello fuori di mano, come Còredo e Smarano, appare a Trés e a Vervò nella forma *bilote*, f. pl., a Sfruz nella forma *belinota*.

Sempre nel territorio ladino, ma un po' distante da questo gruppo, ricompare a Soraga nella valle di Fassa nella forma biláts e piláts, m. pl. 'colchico', dispersa in un territorio in cui questo fiore è chiamato mirándola.

Questo gruppo presenta dunque i seguenti sei tipi: bile, bilete, bilebale; beline, belinete; belumate, di cui il secondo e il terzo sono indubiamente derivati dal primo, l'uno per via di suffisso, l'altro per l'intrusione semantica di 'bala'; e similmente il quinto e il sesto sono derivati dal quarto beline, l'uno per via di suffisso, l'altro per influsso semantico di 'lumate'. Resterebbe ora a chiarire la provenienza delle due voci bile e beline, la seconda delle quali si risente forse dell'influsso di 'bello'. Esse potrebbero riconnettersi con le forme bille e billene 'giusquiamo' del tedesco alto antico, la cui variante pilie, con p-iniziale, servirebbe a spiegare il tipo fassano pilats accanto a bilats. Però la

conferma a quest'ipotesi dovrebbe darla la nomenclatura del colchico nel territorio tedesco (tirolese) confinante con quello ladino; invece non s'è conservato qui alcun nome per il colchico, in cui si possano vedere chiare le attinenze con l'antico tedesco bille o billene.

#### § 51. Il gruppo istriano che si riconnette con le denominazioni slave.

Finalmente il terzo e ultimo gruppo è quello istriano. Nel lavoro sulla Vegetazione dell' isola di Lussín del prof. A. Haračič1) è citato il nome baluska = Colchicum autumnale L. uso a Ossero; da miei corrispondenti di Veglia ebbi confermato un belúska 'colchico' accanto alla denominazione parallela, che m'è rimasta completamente oscura, stérkas; nell' Istria raccolsi io stesso la forma mutilata per aferesi sillabica lúska (ch' è anche il nome delle specie di Muscari comosum e racemosum), la quale occupa gran parte della penisola istriana e, quasi perchè più leggera e più mobile, s'estende a nord fino nella valle del Vippaco<sup>2</sup>). Šulek<sup>3</sup>) conosce baluska 'colchico' a Lissa e palučka 'colchico' nella Dalmazia; cita però nella sua opera numerose varianti, come baljuska, baloska, baluka, balučka ecc. applicate a molte piante quasi tutte bulbifere come il colchico<sup>4</sup>). Si tratterebbe qui naturalmente di rappresentanti del ramo slavo della grande famiglia indo-europea, di quel ramo a cui appartiene, per esempio, il russo belena già citato altrove nel senso di 'giusquiamo'.

## § 52. La concordanza della radice in tutti questi nomi.

Possiamo dunque conchiudere che la concordanza fonetica della radice [bel-, bal-, vel-, vil-] è troppo insistente, perchè possa passare inosservata o esser semplicemente attribuita all'onnipotenza del caso; tutt' altro. Queste voci designanti la stessa pianta, sparse su un territorio così vasto (dalla penisola iberica a quella balcanica) inducono a ritenere ch' esse attingano dalle stesse profondità l'impulso di vita e che esistino perciò dei filoni sotterranei che le collegano.

<sup>1)</sup> Programma dell' i. r. scuola nautica di Lussimpiccolo, Gorizia, Paternolli; Annate: IX, X, XIV e XVII (1897/1898).

²) Notisi ch' è la stessa aferesi sillabica (di be-) che riduceva il nòneso be-lumate in lumate (così be-luska in lúska).

<sup>\*)</sup> Sulek, Imenik bilja, Zagreb 1879.

¹) baljuska è l' Allium pallens, la Gagea arvensis, il Muscari comosum, il Colchicum Bivonae; balučka è Allium vineale, Scilla minor, Muscari comosum; baloska è l' Ornithogalum minimum; balučka crna (= 'nero) = Colchicum; balučka manja (= 'minore') = Pancratium maritimum; balučka pasja (= 'canina') = Muscari comosum; balučka velika (= 'grande') = Scilla marittima; baluka = Muscari comosum.

E nella nomenclatura del colchico, una pianta, mi si permetta di ripeterlo, che per le sue proprietà medicinali nell'antichità era certo di più larga ragione che non lo sia oggi, non è questo l'unico caso di concordanza lessicale fra popolazioni molto lontane una dall'altra.

## § 53. Un nome antico del giusquiamo passato poi al colchico.

Isidoro (*Orig.* XVII, 9, 48) cita come nome volgare del giusquiamo una voce *milimindrum*, in cui Hœfler 1) vorrebbe supporre una variante per via di etimologia popolare del nome celtico *bilinuntia*, pure 'giusquiamo'. Nei glossari ricorre nelle forme seguenti: *millimidrum*, *millindrum*, *millindra* (Steinmeyer, *Gl.* III, 561, 489, 459, 503; Diefenbach, *Gloss.* I, 361, II, 253) 2) «*insana* genus herbae ita dicta quia usus eius periculosus est: de qua si bibatur vel edatur insaniam facit; hanc vulgus *milimindrum* dicit», *Lib. Gloss.* Lœwe Prodr. 417; in Simone Januense ricorre nella forma *milimandrum* (1486) 3).

L'articolo milimindrum nell'Holder suona così: «milimindrum Bilsen-kraut, wahrscheinlich iberisch, span. milmandro (bei Cabrera) port. meinendro (per meimendro!) oder bilimuntia?» ecc. Ch'io mi sappia, il vocabolo milimindrum non è stato trattato da nessun celtista e neppure Dottin («La langue gauloise») l'enumera fra la serie delle reliquie galliche.

# § 54. Continuatori di questa base nella penisola iberica e nella Ladinia centrale.

Come si vede, anche in questo caso (come in beleño) la penisola iberica è la più conservativa, chè l'odierno spagnolo milmandro e l'odierno portoghese meimendro risalgono dirittamente a queste basi. Nè esito ad unire a questa schiera di voci alcuni nomi del colchico usati in tre valli ladine centrali: nella valle di Fassa fino a Campitello mirándola e plur. mirándole [cfr. millindra + milimandrum], nella parte alta della valle ad Alba e Penía si ode quasi esclusivamente il plurale collettivo mirándoles; nella valle di Livinallongo, dove a Pieve

<sup>1)</sup> Archiv für Geschichte der Medizin, V, pag. 275. Egli dice: «Angeblich sollte auch ein bei Isidor (Orig. XVII, 9, 48) angegebener, keltiberischer (?) Vulgärname für Bilsenkraut ["milimindrum vulgus dicit hyoscyamum propter quod alienationem mentis inducit") nur eine volksetymologische Entstellung aus bilinuntia sein.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Cfr. pure Zeitschrift f. deutsche Wortf. II, 220 e Archiv. f. lat. Lexikogr. X, 99.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Rolland (vol. VIII, pag. 93) cita ancora un *milicium* del basso latino, tolto dalla «Germania», 1881, pag. 408.

suona mirándola, a Colle S. Lucia mariándola (con immistione di maria-); evidentemente queste forme sono nate per metatesi delle due liquide. Scendendo lungo il corso del Cordévole a Cencenighe suona mirándoi; nella valle di Badia è diffuso il nome milándors e qui si fa generalmente distinzione tra milándors da daltón, ch'è il 'colchico', e milándors da dainsiida 1), ch' è il 'croco', a Maréo (Enneberg) la parola si muta in minándoles pl. fem., a. S. Vigilio milándaras (Scheuermeier). Di solito però le voci antiche del tipo milindrum (ridotto da milimindrum, cfr. pure il REW nr. 5571) e \*milandrum (ridotto da milimandrum, attestato da Simone Januense) furono sorrette in vita per mezzo del consueto procedimento d'interpretazione popolare. Nella Spagna queste basi raggiunsero la massima vitalità; ce ne danno una prova le denominazioni attuali per il giusquiamo, che non ànno, credo, paralleli nelle altre lingue romanze. È naturale perciò che qui la voce, penetrata nel dominio idiomatico popolare, fosse più che altrove esposta a varie interpretazioni: i contadini s'accorsero che l'apparizione del colchico coincideva col tempo in cui si dovevano sospendere i pascoli all'aperto ed ecco trovata l'intima ragione di quella voce prima incomprensibile.

In tal maniera il nesso per via di etimologia popolare con merenda nel senso di 'pascolo tardivo' (cfr. a pag. 19) à potuto dar origine alla denominazione castigliana merendera, a quelle galiziane merendeira e merendiña, che significano il Colchicum montanum L. Il passaggio ideologico da milimindrum 'giusquiamo' a milimindrum 'colchico' è avvenuto senza dubbio attraverso il senso generico 'veleno'; ne dà conferma lo spagn. merendera che à la 'significacion vaga de planta venenosa'²).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Cfr. Merlo, I, 53. Tutte queste voci mi furono comunicate dai maestri dei singoli villaggi, dal sig. Vittur, dal sig. Frontul, dal sig. parroco Declara e quelle fassane dal prof. Musner, ai quali rendo qui vive grazie.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Le mirandule a Ossana, nella valle di Sole, sono i frutti della Rosa canina. Come si può resistere alla tentazione d' unire questa voce alle altre della stessa famiglia designanti il colchico? Il tertium comparationis sarà qui costituito dalla qualità dei frutti, di essere almeno dannosi all'organismo (cir. la numerosa serie di nomi del tipo stropakúl), se non proprio velenosi.

E, se non m'inganno, il nome passò poi a designare anche i frutti d'una rosacea affine, cioè del biancospino (*Crataegus oxyacantha*), dei quali i ragazzi di campagna ne vanno invece ghiotti. Nulla di più facile dunque che l'intrusione somantica di 'merenda', donde la trasformazione di *mirándole* in *maréndole*. E il trentino à *mirándola* «noce martellina (piccola), dal guscio durissimo».

Materiali: 1. Frutti della Rosa canina: Dimaro e Presson (Valle di Sole) marándol, Peio marándol (marándol di Schneller, Rom. Volksm.

## § 55. Altri rappresentanti di milimindrum: 1. merendera, 2. quitameriendas, 3. marend-maiji.

- 1. Anche la nomenclatura dotta francese conosce la stessa voce mérendère (lat. scientif. merendera), che secondo la «Flore française» di De Lamarck et De Candolle (Paris, 1815, t. III) è il nome d'una pianta descritta così: «cette plante ressemble aux colchiques et au bulbocode; sa bulbe, qui est ovoïde, émet à la fin de l'été une fleur solitaire d'un lilas tirant sur le pourpre; à cette fleur succèdent des feuilles linéaires, concaves, étalées; le pédoncule qui était imperceptible pendant la fleuraison, s'alonge jusqu'à atteindre un décim. à l'époque de la maturité du fruit qui a lieu au printemps». La descrizione corrisponde dunque in tutto a quella del Colchicum autumnale L.
- 2. Dal vecchio fondo lessicale scaturiscono così nuove risorse semantiche: merendiña e merendera, pensa il popolo, è un errore o per lo meno un'inesattezza; lo si deve quindi correggere o chiarire. È vero che il colchico è simbolo degli ultimi pascoli, ma più che tutto vale come il primo segnale della temporanea sospensione di essi: non è dunque la 'merienda', ma la quita-meriendas, la tolle-merendas, la talla-merendas.

La prima di queste tre ultime voci è il nome più diffuso nella Spagna per indicare il Colchicum autumnale L., le altre due sono denominazioni galiziane date al Colchicum montanum L.

3. È certamente degno di nota il fatto che a Klosters nel Prättigau il colchico è detto marendmaiji 1) (cioè 'il fiore delle merende' cfr. maiji dim. di maie 'fiore', per es. herbstmaie di Würenlos [Aargau] = il 'fiore d' autunno', cioè il colchico), riportato pure dall' «Idiotikon»

p. 239 è errore di stampa), nel Bresciano *marángoi* (Melchiori), Valle di Scalve *marándole* (Tiraboschi).

<sup>2.</sup> Frutto del Crataegus oxyacantha (ballerino): bellun., vicent., padov., venez., trevis. maréndola, veronese marandèla (marandelàr la pianta), bresciano marendina (Zersi), bormino marendin (Longa), Lasino nella Valle di Giudicarie ester. marendaiòle, a Riva sul Garda marèndole, a Dro e a Drena nella Valle del Sarca marendarói, in tutta la Valle Lagarina marendòle, a Molveno mándole accanto a mandolár, nome della pianta (nomi raccolti da me personalm.). L'estensione di queste voci a un territorio abbastanza ampio e compatto induce a escludere la supposizione che si tratti di creazioni spontanee, le quali del resto si reggerebbero a stento e non sempre (per es. Rosa canina!) anche dal punto di vista semantico.

<sup>1)</sup> marénd, che è naturalmente identica all'ital. merenda (romancio marenda), è penetrata nell'uso degli idiomi tedeschi dei Grigioni, dove à più precisamente il senso di cibo portato ai lavoratori sul campo'; chlei- o chlimarend (anche spatmarend) è il pasto che i lavoratori fanno verso sera pure in aperta campagna.

(vol. IV, 9) nella forma di *chleimarändmaiji*, dove il valore ideologico della parola è spiegato altrimenti 1). Comune a tutti questi vocaboli è quel nucleo mediano fisso (*merenā*- e *marend*-), che dovrebbe appunto rappresentare le ultime vestigia di *milindrum* o \**milandrum*, ravvivato poi dall' etimologia popolare e ampliato con aggiunte, con suffissi e con prefissi.

Abbiamo qui dunque un nome che lasciò tracce di sè in parecchi punti, distanti fra di loro, di un vasto territorio che va dai Pirenei alle Alpi. Questo filo sottile, spesso invisibile, che lega nella favella popolazioni così lontane, ma fra loro affini, non è una scoperta nuova, dopo le geniali e sagaci indagini del Jud²), il quale portò parecchi interessanti esempi di questa meravigliosa rispondenza lessicale tra i dialetti delle Alpi e i dialetti dei Pirenei, e appunto la flora e la fauna alpina, le costumanze della vita dei pastori, le accidentalità del terreno di montagna ecc. vi portano il maggior contributo.

#### § 56. lovràtte 'colchico' della Svizzera romanda.

Fra i nomi popolari del colchico quello di cui abbiamo testimonianze più antiche è *lovràtte*, ch' è il tipo lessicale predominante della Svizzera romanza.

Fortunatamente una delle più antiche descrizioni della flora del Giura svizzero contiene accanto ai nomi latini anche i termini dialettali allora in uso; è del botanico di Berna Benoît Aretius, porta la data dell'anno 1558, fu pubblicata nel 1561 da Corrado Gesner. Fra gli altri nomi di piante è menzionato anche un *leifrat* 3) che designava un fiore chia-

È certo che il vocabolo romanzo lovràtte sulla bocca dei contadini tedeschi

<sup>1) «</sup>Die Wurzelknollen von Crocus vernus werden dann und wann von Kindern gegessen. Auf «Colchicum autumnale ist der Name übertragen wegen der Ähnlichkeit der beiden Pflanzen». Idiot. IV, 9.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) J. Jud, *Dalla storia delle parole lombardo-ladine* (a proposito di uno studio recente) in *Bull. de Dial. rom.* 111 pag. 1 seg.

<sup>8)</sup> Nessuno si domandò ragione di queste strane voci tedesche disposte al margine del territorio occupato da lovràtte; e solamente qui.

Nessun tipo analogo in nessuna regione tedesca. L' «Idiotikon» della Svizzera tedesca riporta le varianti grigionesi: Reifehüetji (che spiega come «Umkehrung des synon. Huetreif) Fueterreif e Fueterreiffen. Il dott. H. Christ, che s' occupò nel Rameau de sapin (1916) del nome leifràt, a pagina 8 dice: Hutreiff «qui me paraît signifier cercle ou ruban autour du chapeau, était alors (1558) le nom allemand du crocus». Anche ammettendo la fantasia popolare più sbrigliata, non vedo dove e come riattaccare l'idea di 'tesa di cappello' al fiore del colchico o del croco. La disposizione geografica dei termini tedeschi attorno a lovràtte [Huetreif è documentato in una «Historia naturalis» del 1680 per Berna, per i Grigioni e per il Vallese] m'induce a pensare che l'ispirazione sia venuta non dalla cosa, ma dalla parola, che, cioè, huetreif sia come leifrat un'emanazione di lovràtte.

mato Hutreiff nella Svizzera tedesca. Questo leifrat è un antico rappresentante dell'odierno laevràtte 'colchico', pronunciato e trascritto alla tedesca da un Bernese. J. Bourquin ne parla molto a proposito in un interessante articolo del «Rameau de sapin» 1916; a pagina 15 egli dice: «leifrat provient du mot laevratte (appuyer très peu sur é) transcrit exactement en allemand. La ressemblence phonétique est parfaite. A notre connaissance, ce terme est employé, de nos jours encore, uniquement à la Montagne de Plagne (Chaîne du Chasseral), où Aretius a très probablement appris à le connaître. Dans tout le reste du Jura Bernois où le dialecte s'est en partie conservé, du Vallon de St. Imier (Somberal) à l'Ajoie (Porrentruy) et du Val Terbi (Mervelier) à la Vallée du Doubs (Soubey) on dit lôvratte. A Tramelan-dessous, par exception, une consonne s'élimine et l'autre s'adoucit pour donner oviatte. Il en est de même des régions limitrophes de la France où lôvratte est d'usage courant. Pourtant les variantes leuvratte (Etobon, près Belfort) et lôvrotte (Bournois sur le Doubs) ne sont pas rares. L'étymologie est facile. Laèvratte, lôvratte etc. dérivent de laèvre et de lôvre, qui signifient la veillée. Aller à « $l\hat{o}vre$ » c'est aller à la veillée, soit pour courtiser une jeune fille, soit encore pour passer ensemble la soirée en filant ou devisant.» . . . . «En botanique, la lôvratte, c'est la colchique d'automne. C'est l'opinion de Vautherin de Belfort, auteur du Glossaire des patois du Châtenois; c'est celle de notre collègue M. Fridelance de Porrentruy, collaborateur du Glossaire romand; c'est la nôtre qui connaissons particulièrement le Sud du Jura et qui avons consulté des personnes autorisées de toutes les parties du pays. Il ne peut y avoir aucun doute au sujet de cette signification, c'est simplement parce qu'il existe une certaine ressemblance de forme entre la fleur du colchique et celle du safran que l'on a quelques fois confondu les deux espèces et qu'on leur a donné le même nom. C'est ce qui est arrivé à la Montagne de Plagne que Aretius doit avoir visitée. Aux Franches-Montagnes, on distingue la lôvratte d'herba (veilleuse d'automne) de la lôvratte di bontemps (veilleuse de printemps). A Sometan près de Bellelay (localité citée par Lachenal) le cas est, à cet égard, bien significatif: lôvratte désigne habituellement les deux plantes, mais les vieillards compétents

doveva adattarsi a esser difformato in leifrat. Questo è certo, perchè confermato dal documento storico di Aretius. Nulla di più facile ora che il passaggio di leifrat a reifrat per assimilazione delle due liquide. In reif-rat si può vedere quell' elemento costante che è in reif-huetij 'colchico' e in fueterreif, il quale non è altro che reif-fueter capovolto nelle cantilene popolari "Reifhuetij, Reifhuetji, chumm mit dinem lengen lengen Stil" ecc. (V. pag. 53).

appellent de ce nom le colchique seul et réservent au crocus celui de safran sauvage. Mais dans tout le reste du Jura on est unamine.»

Aggiungo a quest'accurata inchiesta i materiali del «Glossaire des patois» ecc. messimi gentilmente a disposizione dal prof. Gauchat:

lögrèta, L'Auberson (Vaud Ovest) e Côte-aux-fées (Neuchâtel), Val de Travers (ibidem).

lövrèt, Val de Ruz.

louvrèt, Montagne n.

lovràt, quasi ovunque nel Giura bernese.

lavrat du dri-tò [= 'du dernier temps' (automne)] Plagne-B.

Nel manoscritto della fine del secolo XVIII o dal titolo «Nomenclateur botanique patois», attribuito a un certo Clavel de Ropraz e acquistato dalla redazione del glossario, fra gli altri nomi di piante (circa 400) è citato anche lugrettes 'colchico' 1).

Il radicale di queste voci significa anche 'lucignolo' 'lumino da notte'.

#### § 57. Iucubrum, nome di pianta attestato da Isidoro.

Il tipo predominante lovratte, s. f. è il risultato fonetico normale di lucubrum + suff. -itta. Ora lucubrum (rispettivam. lucubros) è attestato da Isidoro come nome di pianta: «phlomos, quam Latini herbam lucernarem vocant. Eadem et lucubros» ²). Il phlomos [φλόμος] dei Greci è con tutta probabilità il Verbascum thapsus di Linneo. Anche il gallico Marcello (XX, 28) ne parla [«herba lucernaria, quam Graeci phlomon vocant»], accennando a un uso di questa pianta nella medicina popolare contro la podagra ³).

Notevole per noi è il fatto che lo stoppino usato dai Romani per le lampade era chiamato *verbascus* e proveniva indubbiamente da questa pianta <sup>4</sup>). Un tale o simile uso s' è conservato fino a tutt' oggi in molte regioni della Francia, ispirando così una ricca fioritura di nomi <sup>5</sup>). La

¹) Lo stesso nome è in uso anche per il *Crocus vernus: ləvrèta, lovrat'* Vaud, Friburg, Berne [cfr. Decoppet ecc. anno 1764 al nr. 1360 della *Bibliographie linguist*. II, pag. 105; Bridel, Durheim] *louvərtè* La Chaux-de-Fonds, Mettemberg-B., Franches-Montagnes, Pleigne; *laəvrat* Plagne-B.

<sup>2)</sup> Origin. XVII, 9, 73.

<sup>\*) «</sup>Phlomum moles et dices, quamdiu moles: Summum caelum, ima terra, medium medicamentum. Deinde simul omnia (phlomos, rumex, ibiscus, cyclamen, myrrha) cocta colabis et ex his pedes, cum opus fuerit, perfricabis». (XXXVI, 19). Notisi che il colchico e l'ermodattilo sono rimedi specifici contro la podagra.

<sup>4)</sup> Cfr. in proposito la Revue archéol., 1884, a pag. 262,

<sup>&</sup>lt;sup>5)</sup> Oltre a quelli citati più sopra: herba lucernaris di Isidoro di Siviglia (lat. del VIº sec.), bladonna lumi (Goetz), herba luminaria, lucubros (Mowat), herba lucernalis (Du Cange), candela regis [cfr. ted. mod. Königs-

rappresentazione dello stelo alto e diritto, portante all'apice una bella spiga di fiori di un giallo, che ai raggi del sole riluce come una fiamma, non faceva che ravvivare dinanzi alla fantasia popolare l'idea di 'luce' o l'immagine di 'lampada', di 'torcia', di 'candela'.

# § 58. Punti di contatto fra la nomenclatura popolare del colchico e quella del verbasco.

Per il botanico le due piante, verbasco e colchico, non anno notoriamente nulla di comune. Il popolo però, meno esclusivista e meno rigoroso nelle sue classificazioni, poteva avvicinarle; per lui poteva bastare il fatto che tutt' e due sono piante medicinali 1), che tutt' e due anno efficacia contro la podagra, che tutt' e due nell' aspetto possono dare l' idea di 'fiamma' o ricordare l' immagine d' una 'candela'. E come candeille f. è uno dei nomi del francese antico (J. Camus, Nouv. trad. de la

kerze!], candelaria lat. del XVIo sec. di Monhemius (1542). Nei parlari odierni troviamo: piemont. (La Briga) candlé (Colla); provenz. torcho f. (Solerius, 1549); franc. herbe chandelière (Cotgrave 1650); érba à standèla f., nei dintorni d'Albertville (Sav.) Chabert; chandelier m., Aube, Marne; haut-chandelier, m., Marne, Meuse; chandelier de la Vierge, Chaussin (Jura) Rolland; candelo de san-Jan, languedoc.; candele de leu, f., Valenciennes; cierge, m., H. Marne; cierge de la Sainte-Vierge, Somme. Camus (a pag. 30 del suo Lessic. bot.) riporta un antico veneziano ziro brustolon. I dialetti tedeschi ànno pure una bella collana di tali nomi, fra cui: Königskerze [= candela regis!] Frauenkerza [= 'candella della Madonna'], Himmelskerze [= 'candela del cielo'], Himmelbrand [= 'incendio celeste'], Wetterkerze [= 'candela del cattivo tempo'], Donnerkerze ['candela del tuono']; nomi i due ultimi allusivi alla credenza popolare che lo strappare un verbasco e il portarlo con sè in casa, faccia scoppiare il temporale. Però il primo dei due (Wetterkerze, cfr. Wetterdistel ecc.) potrebbe riferirsi alle qualità del verbasco di profeta del tempo: attribuitegli dal popolo. Nel Tirolo il contadino s'aspetta un inverno piú o meno rigido a seconda della disposizione dei fiori sulla spiga del verbasco. (Zeitsch. D. Mythol. 1853, pag. 329). Cfr. pag. 23, nota 2 di questo saggio.

Riguardo agli usi di servirsi della pianta per farne torcie, con le quali i contadini in occasione di certe festività (jour des Brandons, fête de Milly) sull' imbrunire percorrono le vie principali del villaggio, cfr. Rolland VIII, pag. 150.

1) Plinio accenna a uno strano uso del verbasco nella medicina popolare. La gente assicura — egli dice — per propria esperienza che il verbasco è efficace specialmente se una vergine a digiuno lo applica al malato, pure digiuno, sul petto, recita per tre volte una formola e poi lo fa sputare pure per tre volte.

In generale il verbasco ebbe fama di guarire i catarri bronchiali, come pure le affezioni catarrali degli intestini e fu usato a tale scopo una volta anche dai medici.

Oggi si prepara ancora con le sue foglie una specie di tè pettorale, come rimedio ai mali cronici degli organi della respirazione e ai disturbi emorroidali. Per altri usi medicinali cfr. H. Schulz, o. c. pag. 189.

chirurgie de Mondev., 1902, pag. 5) per il Verbascum, così tchandalle, f., è chiamato il colchico a Fraize nei Vogesi 1) e tschandlotte f., è il nome raccolto dal Rolland a Clerval nel Doubs. Come torcho, f., era il nome per il verbasco diffuso nella Provenza nel sec. XVIo, così il contadino di Tschlin e di Strada (Engadina bassa) chiama tuttora il colchico torclas 2).

Notisi da ultimo che la pianta a cui si riferiva il nome di φλόμος, secondo una credenza greca, stava sotto l'influsso di Mercurio (cfr. Roscher, Hebdomadenlehre, 171) e che una pianta molto affine al colchico era chiamata dai Greci ήρμοδάκτιλον, cioè 'dito di Mercurio', nome che poi passò anche al nostro Colchicum.

Se ci è dunque concesso di postulare un *lucubrum* come nome antico anche del colchico (oltre che del verbasco), è chiara l'origine di *lovratte* 'colchico', il tipo lessicale predominante della Svizzera romanda. Naturalmente che sorge spontanea la domanda: perchè *lucubrum* (o derivati) non lasciò alcuna traccia altrove nè come nome del colchico nè come nome del verbasco? D'altro canto, perchè si dovrebbe ritenere estinto un nome di pianta attestato con certezza da fonti antiche e di cui abbiamo oggi legittimi continuatori in un parlare vivo, quando si pensi al carattere eminentemente conservativo del lessico botanico alpino?

Anche se l'identificazione *lucubrum* = 'colchico' non è altro che una congettura non fondata su dati di fatto inconfutabili, la possibilità, anzi la probabilità d'una tale identificazione c'è, se si considera, da un lato, la poca attendibilità sotto questo riguardo delle opere botaniche antiche e se, d'altro lato, si tien conto dei criteri molto labili e molto relativi, che ancor oggi inducono il popolo a classificare le piante e a confondere talvolta sotto lo stesso nome due piante che scientificamente non ànno nulla di comune fra loro.

<sup>1)</sup> Confermato anche dall' Edmont al p. 78 del «Supplément».

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Pult, alla cui cortesia devo questo nome, mi scrive in proposito: «Di torcla nel senso di torcia non trovai traccia nè fra il nostro materiale nè nelle risposte dei miei interlocutori. Ciò non esclude però un torcla — 'torcia' estinto, che anzi ritengo per probabilissimo. torchel (insieme col verbo torclar) nel senso di 'torchio' è frequente in tutto il territorio». Lettera da San Gallo, 16 ottobre 1920.

Il prof. Jud mi comunicò torclas anche per Remüs (raccolto dal dott. Capeder). Di passaggio ricordo che nella Carinzia (Lesachtal) il verbasco si dice «Totenkerze» [= 'candela da morto'] ed è in voga qui la credenza popolare che un verbasco nato sulla tomba di un congiunto significhi che l'anima del morto è in purgatorio e prega i vivi di fare una devozione (un pellegrinaggio a un santuario) per redimerla. (Cfr. Zeitschrift für d. Mythol. u. Sittenkunde 3, 1855, pag. 29).

#### § 59. lovràtte 'colchico' nella coscienza del popolo di oggi.

Tuttavia è certo che l'interpretazione del valore ideologico di lovratte 'colchico' subì attraverso il tempo una notevole alterazione: nella coscienza popolare vi si è ben presto congiunta l'idea di 'veglia' [lovr], di fronte alla quale l'idea di 'lucignolo' sembra a poco a poco ritrarsi nell'ombra. «L'idée que» — così mi scrive il prof. Gauchat — «le nom de la plante est tiré de l'époque où commencent les veillées est générale chez nos habitants du Jura». Fatto non insignificante, che spiega forse in parte la localizzazione attuale del nome lovratte 'colchico', alla cui vitalità doveva contribuire la presenza nel Giura bernese e nelle Montagne di Neuchâtel dei rappresentanti di lucubrare o di lucubrum'). Nel dialetto del cantone di Friburgo (della Gruyère e della Veveyse), che non conosce la voce lovr 'veglia', a lovratte 'colchico' andò probabilmente mancando l'appoggio e perciò esso potè esser con facilità sostituito da kenolyèta. E similmente alcune regioni del Vaud, dove a lovr 'veglia' corrisponde vèlyà, non conoscono lovratte 'colchico'.

## 2. Sovrapposizioni posteriori.

#### § 60. Le piante alpine e i colonizzatori.

Il soffio della civiltà romana non penetrò che molto a stento nella solitudine di certe pianure alpine e non giunse che molto tardi a turbare le antiche consuetudini di vita rustica, cosicche si conservarono qui presumibilmente a lungo, anche dopo la colonizzazione, gli antichi nomi alle cose.

Le piante essenzialmente alpine, che non allignano o sono rare nella Penisola, avevano, com' è naturale, la massima probabilità di non dover rinunciare al proprio termine gallico. Una di queste è appunto anche il colchico.

I colonizzati erano in vantaggio sui colonizzatori, perchè questi ultimi vennero sprovvisti d'un termine proprio. Provenivano nella massima parte dal cuore della Penisola, dove il colchico non cresce. È quindi probabile che per un certo periodo di tempo il quadro delle denominazioni volgari per questo fiore, anche dopo la conquista romana, sia rimasto immutato. Appena più tardi, quando le differenze nelle consuetudini di vita tra colonizzati e colonizzatori andarono diminuendo, quando le praterie alpine videro i primi pastori romani, anche la flora esclusivamente alpina poteva aspirare a un nome di fattura romana.

<sup>1)</sup> In quanto a questi rappresentanti rimando all'articolo del Gauchat nel Bulletin du Glossaire, III (1904), pag. 38-41.

Lotta generale, lotta violenta termine contro termine (verna-alnus!) dunque non vi fu. Vi fu invece lenta continua pacifica trasformazione. Abbiamo già visto come il vecchio materiale celtico sulla bocca delle nuove generazioni a poco a poco andasse plasmandosi secondo le nuove condizioni etniche ed acquistando così una nuova forma e un contenuto nuovo; abbiamo già visto come il senso etimologico dei nuovi venuti sentisse in quei nomi ereditati dagli avi belenium, milendrum, milandrum l'eco di voci già note: veleno, merenda ecc. Ora vedremo quali risorse offrisse d'altro canto il materiale romano per sopperire ai bisogni lessicali di un popolo, cui la gloria delle armi aveva dischiusi nuovi orizzonti di vita, aveva rivelato nuove regioni e con esse nuove genti, nuovi costumi, nuove cose. Ed è di capitale importanza per l'ulteriore sviluppo del lessico botanico il fatto che il popolo romano quando penetrò nelle regioni alpine, vi trovò una flora in parte sconosciuta. Per designare le piante che nel suo idioma non avevano un nome, egli doveva o accettare il termine indigeno, tale e quale (per es. beléño) o dare ad esso foggia romana (per es. veléño), oppure creare termini nuovi con materiale proprio, adattandolo allo scopo.

### § 61. Le prime creazioni spontanee.

Sorsero così presumibilmente le prime creazioni spontanee latine, che, per essere il risultato d'una conoscenza della pianta ancor velata ed incerta, sono le meno durature: nomi suggeriti dalla novità delle sensazioni, dalle prime sorprese per il tempo insolito della fioritura, dalle prime confusioni con piante già note, da' primi usi della pianta e delle sue parti ne' giochi infantili ecc. Queste creazioni, determinate da bisogni locali, effimere e isolate, venivano sostituendo le antiche a mano a mano ch' esse cadevano in disuso ed erano anch' esse ben presto destinate a cedere il posto ad altre ancora e così via. Il fattore onomastico di una certa importanza, quello che doveva condizionare il sorgere di un termine di più vasta ragione e di più lunga durata, doveva essere la scoperta delle facoltà velenose, rispettivamente medicinali.

## § 62. La terminologia romana del giusquiamo fonte di nomi per il colchico.

Siccome i Romani portavano con sè un lessico botanico ricchissimo, conseguenza logica del loro grado di coltura più elevato, così la prima, più ricca, più feconda fonte di nomi per il colchico era necessariamente la terminologia di erbe velenose già note ai Romani: prima fra tutte il giusquiamo. Già in un capitolo precedente abbiamo notato come il

lessico botanico indo-europeo vantasse un bel fascio di nomi per una pianta velenosa diffusissima in tutta l' Europa, la cui notorietà presso gli antichi sembra aver superato quella di tutte le altre piante velenose, cioè del giusquiamo. Esso à molto meno pretese del colchico riguardo alla dimora, al tempo e al luogo di nascita: cresce ovunque fra le macerie, lungo i muri delle strade, in ogni provincia d' Italia, dalle Alpi alla Sicilia. La ricca terminologia popolare e dotta, antica e recente, è appunto una prova eloquente della sua notorietà 1). Chi sfoglia l' ottavo volume del Rolland si troverà certo sorpreso dinanzi a tanta dovizia di denominazioni antiche per il giusquiamo: sono oltre 40 differenti tipi lessicali, senza contare le numerose varianti di essi 2). Ora tutta questa fioritura di

Il milanese à per il giusquiamo un nome curioso erba soverdonne, erba soradonne (Banfi), che mi pare un rifacimento popolare de lat. chelidonium, pianta pure notissima contro il mal di denti; che vi ci entri la 'donna' non dubito, chè sono tanti i mali a cui essa va soggetta, che certo il giusquiamo sara stato rimedio nella medicina popolare contro qualcuno di essi. Di fatti un' antica ricetta in latino dice: «.... sistit undantia menstrua fluxumque sanguinis: a partu mammisque tumentibus [atque testibus inflatis] hoc subvenit.» (Durante). Nell' Abruzzo il giusquiamo si chiama le cinfellucce, le cungarelle (Finamore), nel bresciano endormie (Zersi) e così nel valtellin. dórmia (Monti), perchè ele foglie, i fiori e il seme provocano il sonno» (Durante). Altri nomi del giusquiamo sono citati altrove (vedi pag. 69).

<sup>2</sup>) Questi tipi sono: 1) hyosciamus, di cui sono riportate una ventina circa di varianti, è tradotto poi in latino faba suilla, faba porcina, «perchè mangiandone i porci di quest' erba, vien loro lo spasimo, ma sapendo loro il rimedio Bertoldi, Colchicum autumnale (Bibl. dell' Archivum Rom. Vol. 5).

<sup>1)</sup> Per la Francia cfr. il Rolland VIII, pag. 92; per l'Italia trascrivo le denominazioni più tipiche e più interessanti dalla mia raccolta: Nel dialetto bellunese è detto erba dale scudèle, che trova un riscontro nei nomi francesi (Haute-Loire) èscudelètos, éscudelotos, le quali voci mi sembrano, come erba dai bocalét bellun., bocaléti veron. (De Toni, Monti) e come vulle cottrella = 'bolli-paiolino di Villavallelonga nella Marsica, riproduzioni libere del concetto espresso nell'antica denominazione calicularia, da calix per la forma del calice. Il contadino veronese lo dice denti de vècia 'denti di vecchia' (Monti), quello romagnolo êrba strêja 'erba strega' per le virtù medicinali, accanto a dent cavalén (tutti i due nomi tolti dal Raggi) che continua dens caballinus (dens equinus, dens equi) delle antiche nomenclature. Il dialetto piemontese conosce il nome erba camoula, erba dla camoula, camoura e così quello genovese erba cámula (Colla e Penzig) che non sono altro che rappresentanti del termine dotto herba camula (herba camelarum) Il romagnolo lebur (Raggi) risale evidentemente al lat. hel/leborus. Non mancano le alterazioni del lat. hyoscyamus: piemont. a Schierano jusquiam (Colla) nizzardo giuschiama (Penzig) pugliese sciamo, leccese iosciamo (Pasquale e Avellino); si tratta forse della stessa parola, ormai irriconoscibile in seguito all' etimologia popolare, nelle voci suzzameli 'succia-miele' del sardo meridionale (Mameli), pugliese sucamele (D. Saccardo), dintorni di Barletta sucamèle

nomi antichi per il giusquiamo desta il sospetto che non sia soltanto dovuta alla gran voga ch' esso ebbe dall' epoca romana fino alla rinascenza, come pianta velenosa e come erba medicinale, ma che sia dovuta anche a falsa identificazione della pianta da parte degli scrittori. Con tutta probabilità molti di quei termini si saranno riferiti genericamente a piante velenose, altri saranno stati termini specifici per piante affini al giusquiamo e nell' un caso e nell' altro saranno venuti a designare il giusquiamo appena indirettamente. Non è dunque imprudente di vedere

corrono all'acque e cercano i granci e mangiandoli sono salvi» (Durante); 2) apollinaris di Plinio a di Apuleio; ne parlai già altrove. Durante dà questa spiegazione: «chiamasi Apollinare, perciochè Apollo ne fu inventore»; 3) altercum di Plinio con le forme alterculum, atercus ecc. «perchè quei che la bevono escono di cervello e minacciano altrui con parole altercatorie»; 4) insana (Dioscoride) «insana genus herbae ita dicta quia usus eius periculosus est; de qua si bibatur vel edatur insaniam facit» (Lib. gloss. Lœwe Prodr. 417); 5) caliclaria con oltre una ventina di varianti; 6) symphoniaca (Goetz) con le forme affini simphoniaca, sinfroniaca, simphoniata, symphoniata. Di questa denominazione s'occupò Thomas Nouv. Ess. 1905, p. 330; ad essa egli riconnette i nomi provenzali citati dal Mistral: saupignaco, saupignago, saupignastro, soupinago ecc. nel senso di 'giusquiamo'. Essi dovrebbero, secondo il Thomas, muovere da una forma \*semponhaga o \*somponhaga, che riproduce appunto un symphoniaca secondo la pronuncia del basso latino. Mi permetto qui osservare che la stessa base ebbe continuatori più o meno legittimi anche in Italia nel sinprineigua di Porto Maurizio (Penzig), nel gianfrignacca e zambugnara degli Abruzzi (Finamore) e ricordare che accanto alle forme sinphonie, sephonie, simphonie, cifoine, già citate nell'articolo del Thomas, ricorrono le varianti: scamphonia, scamponia, scampina nel libro «De-Plantis» di S. Ildegarda, nomi attribuiti al veratro (cfr. Fischer-Benzon, Altdeutsche Gartenflora, pag. 210); 7) faba lupina e forse insieme va fabulonia, fabulum (Dioscoride); 8) dentaria (Diosc.) dentalis (sec. VIIº), di cui s' è già parlato; 9) baccina, bacina, accina (Apuleius, Goetz ecc.); baana è evidentemente errore di trascrizione; 10) gingiralis (Goetz)?; 11) dircion (Goetz)?; 12) herba finitia; 13) chachaton; 14) tipo milimindrum che già conosciamo; 15) herba camelarum, di cui notammo già rappresentanti in Italia; 16) palladia (Diefenbach); 17) cassilago, vocabolo che ebbe, come caliclaria, a subire molte alterazioni; 18) dens caballinus (Dief.); 19) miganus (Dief.); lugan, della Svizzera romanda (Vaud) continua forse questa base attraverso l'elaborazione popolare, che l'à avvicinato a lugan «fainéant»? cfr. ted. Zigeunerkraut e lat. herba latronum; 20) bilisa; 21) sulfurata, forse non è altro che una nuova variante di symphoniata che si risente di sulfur, cfr. sulfuraca, sulfurica; 22) muscus de capo; 23) gallinaris (Plinius Valerianus, VIIo sec.); 24) fistula; 25) binula, pinula; 26) demonaria; 27) asanius; 28) belenum; 29) cephoreos; 30) gagatemos; 31) radiatum; 32) quenalea con la forma affine quanelle del XIVo sec.; 33) verrutaria; 34) milicium; 35) hurcialarius, hurcialarius IXo sec.; 36) marsilium; 37) mania; 38) remedia; 39) dicea; 40) herba latronum; 41) bilinuntia ecc.

in qualcuna di quelle voci una fonte lessicale anche per il colchico e in ogni modo il passaggio d'una voce, che in origine designava solamente il giusquiamo, a designare il colchico non doveva essere in bocca romana ne difficile ne strano. Anzitutto le due piante possiedono in comune le due prerogative che alla mente del popolo dovevano sembrare più degne di nota: le proprietà velenose e le virtù medicinali. Inoltre c'era il precedente che già le popolazioni celtiche avevano ritenuta in parte superflua una distinzione delle due piante nella nomenclatura. Vengono tuttavia spontanee alle labbra le seguenti domande: sono quelle denominazioni antiche, registrate nel Rolland, varietà lessicali nel tempo o nello spazio? rappresentavano un punto nello spazio o già anticamente un'area? escono dalla fucina de' dotti o dalla capanna de' pastori? In ogni tempo la notorietà stessa del giusquiamo poteva indurre a false identificazioni. ad attribuire, cioè, al giusquiamo nomi che generalmente si davano ad altre piante e viceversa. La distinzione fra il materiale dotto e quello popolare può dare un valido aiuto alle ipotesi sulla diffusione dei singoli termini nello spazio. Non si devono confondere le varianti dovute a errori di trascrizione, passando dalle pagine morte di un erbario all'altro (jusquiarium è evidentemente jusquianum mal trascritto, come cassiloga per cassilago è certo pure un «lapsus calami» dello scriba), con le varianti dovute ad alterazione della parola, non compresa o volutamente interpretata dal popolo altrimenti, passando di bocca in bocca attraverso le generazioni (le molte varianti della base caliculata ànno tutte le parvenze d'esser di fattura popolare). Le une sono causate da un accidente che i moderni chiamerebbero burocratico, le altre invece rappresentano le diverse fasi di quella metamorforsi lenta, ma incessante che costituisce la vita di ogni linguaggio.

### § 63. Il termine latino caliculata.

Il tipo lessicale più frequente e che à maggiormente fisionomia popolare è caliculata; ricorre in quasi tutte le nomenclature medio-evali dal IV $^{\rm o}$  secolo in poi.

Il gran numero di varianti (di cui una ventina riportate dal solo Rolland, spigolate dai diversi autori antichi) rivelano l'insolita fortuna ch'ebbe questa denominazione sulla bocca del popolo. Di fatti la sua costituzione semantica (da 'calice', cioè 'pianta con fiore caliciforme') era tale da render possibile la sua applicazione a molte piante appartenenti anche a differenti famiglie; è probabile perciò che caliculata appena col tempo abbia ristretto a singole piante il suo valore originariamente generico. La sua costituzione fonetica era tale da prestarsi, una volta che la voce fosse penetrata nel dominio idiomatico popolare, alle più

svariate alterazioni, chè non solo la brevità e la semplicità fonica dei monosillabi (apis — assis ecc.!), ma anche l'estremo opposto, la complicazione fonica dei polisillabi rappresenta un pericolo per l'esistenza o per lo meno per la integrità d'una voce. Il germe (calix) che costituisce la parola caliculata doveva ben presto restar soffocato sotto il peso degli elementi parassiti (i suffissi), cosicchè la parte semantica essenziale (l'idea di 'calice') doveva perdere la propria vitalità a vantaggio della parte secondaria. Perciò, mentre nelle forme tramandateci si nota una certa stabilità dell'elemento secondario (-ata, -ulata è il suffisso comune a quasi tutte le varianti), si osserva d'altro canto una grande labilità dell'elemento primario caliculata, caniculata, coniculata, cerniculata, corniculata ecc.) E non si tratta di semplici mutamenti fonetici, ma di varie immistioni seman-La spinta dissimilativa che da caliculata poteva da sola portare a caniculata, è stata indubbiamente favorita dall'idea di 'cane' (cfr. lat. med. interfector canis 'colchico' in Gerardus Cremoniensis, 1476, mort aux chiens del francese antico nel Duchesne, 1544), tanto più che tale fenomeno dissimilativo ritorna con insistenza in molte forme: caniculata (Goetz) herba canicula, herba canicularis. caniclada (Diefenbach), canicularis (Simone Januensis, 1486). E come caliculata si risentiva dell'influsso di 'canis' dove si voleva alludere alle proprietà venefiche del giusquiamo contro i cani, così altrove si risentiva di 'colucula' o 'conucula' dove il popolo è ispirato dalla forma a conocchia del fiore prima di sbocciare (non del giusquiamo, ma di altre piante velenose), di 'cornus' (donde corniculata dei testi) dove l'idea di corno, suggerita eventualmente dalla forma del fiore, sembrava più adeguata allo scopo figurativo del nome. Dal momento in cui al posto di 'calice' subentrava 'cane', 'corno', 'conocchia' ecc., si schiudevano all'esistenza di caliculata nuove vie e nuove risorse semantiche. E in realtà questa voce fu il punto di partenza di parecchi nomi di piante conservatisi fino a noi, per quanto talora elaborati e alterati da influssi popolari diversi. Per l'età dei continuatori di caniculata su territorio provenzale è preziosa la citazione del Raynouard (Lex. rom. II, 310): «jusquiam, herba autrament dita canelhada»; così il francese antico à il suo rappresentante legittimo, designante pure il giusquiamo: chenillée (cfr. Romania XXXII, 100, nota 5, e Dorveaux, L' Antidotaire Nicolas, pag. XIV). La forma del Godefroy suona cheinlée; Rolland cita ancora le forme affini chenelle, chenilie, chenelie, tutte del francese antico; sono attestati come in uso verso il 1500 i nomi per il giusquiamo: quanelle, quanelea e quenalea (Nicolaus, 1510 cfr. Rolland VIII, p. 93); canele, quenele sono in altri antichi testi francesi. Nei manoscritti di Cambridge, studiati e pubblicati dal Meyer' nella Romania (XXXII, pag. 100) si legge: «pernez marouil et chenille» e altrove «la morelle et la chinellé pur dolur de la teste».

Il provenzale moderno si stacca da questa forma e preferisce lasciarsi trasportare da nuove idee: Mistral cita caleiado, careiado, caureiado, calelhado, carelhado; nel territorio di Montpellier, secondo il Rolland, è vivo caréyada, cariada, cadéyada; couriado è il termine di Nîmes (Rolland); l'Edmont raccolse carîala a Les Matelles (Hérault). Anche qui, come ovunque e come sempre, il popolo vuole dire la sua opinione: le foglie del giusquiamo «semblent criblées de petits trous» (Mistral), donde calelhado che contiene l'idea espressa dal verbo caleia 'perforare'. Altrove l'interpretazione popolare è diversa: calelhado suona cayrade 'giusquiamo' nell'Auvergne, dove il popolo della campagna, che gioca coi frutti del giusquiamo, pensa a quei campanacci di rame battuto che i mulattieri d'Auvergne chiamano appunto cayrade. Ed anche il francese moderno conosce il giusquiamo sotto il nome di careillade, forma, la cui terminazione tradisce a prima vista la provenienza meridionale. Se il provenzale careiado potè avere la forza espansiva di varcare i confini della Provenza e di usurpare una parte del terreno occupato da uno dei rappresentanti francesi di caniculata, è chiaro che non trovò qui alcuna resistenza, anzi piuttosto condizioni favoreli al suo espandersi. Finchè era in vita chenillée 'giusquiamo', era superfluo, anzi incompatibile in Francia un careillade 'giusquiamo'. Questo forestiero era il benvenuto invece, quando chenillée, assuntosi un altro compito semantico, aveva lasciato il suo posto libero.

### § 64. chiennée e chenarde, nomi francesi del colchico.

E il nuovo compito era quello di designare il colchico: *cheinlée*, *chienlée* e *chiennée* sono in realtà nomi francesi del colchico (cfr. Pinaeus, 1561; Rolland ecc.); dalle quali voci non vorrei separare quel *chenarde* che appare in un'egloga di Ronsard, pure come nome del colchico:

«Au lieu du bon froment est sorty la nielle, Chardons pour artichaux, chenarde pour safran» 1).

Littré lo interpreta come il femminile di *chenard* «un des noms vulgaires du chènevis»; Godefroy è più prudente e più laconico, s'accontenta di definire *chenarde* «sorte d'herbe»; Meyer-Lübke, ancor più prudente e più spiccio, lo bandisce addirittura dal suo vocabolario. E così Mellerio, autore d'un lessico di Ronsard (1895), à ritenuto superfluo di parlarne, mentre Marty-Laveaux nella sua opera sulla lingua della Pléiade lo cita

<sup>1)</sup> Eglogue 5 t. IV p. 97 dell' ediz. Blanchemain.

(I, 372) senza un cenno di commento. Vanno d'accordo nel registrarlo e nel darne il significato: La Curne de Sainte Palaye che lo traduce 'safran bâtard', Cotgrave che lo traduce «wild saffron» e Antoine Oudin che lo traduce «zafferano selvatico». Ò seguito fin qui le ben ordinate notizie date dal Thomas (Variétés étymologiques nella Romania XXVIII, pag. 176), il quale finisce il suo articolo così: «Le mot chenarde n'a rien à voir avec le radical de chenard 'chènevis': c'est un dérivé de chien, comme le montrent quelques-uns des autres noms vulgaires de cette plante, notamment chiennée (qui est dans Cotgrave et mentionné par Littré à l'article colchique, mais il ne figure pas à son ordre alphabétique avec ce sens) mort aux chiens et tue-chiens.» Se è vero che chenarde 'colchico' va staccato da chenard 'chènevis', come bene vide il Thomas, è pure vero che quando venne il 'cane', se mai venne, la parola aveva già un passato. Anche nella Provenza belsa, che era una delle denominazioni del colchico in uso verso il 1400, veniva sostituita per ragioni pratiche da estranglo-chin; nulla di più facile che l'influsso di 'cane', di cui abbiamo citato anche esempi antichi, si sia fatto sentire anche nel resto della Francia. È certo che chen-arde non è altro che una variante abbastanza fortunata delle voci del tipo chen-illée, per via di altro suffiso. Ò detto abbastanza fortunata, chè essa conquistò un'area compatta che abbraccia la Mayenne, Maine-et-Loire, Sarthe, Loir-et-Cher, Loiret, Eure-et-Loire, a cui si può aggiungere l'Orne, che à chenotte 1).

## § 65. Altre forme moventi da caliculata e caniculata.

A lato alla forma caniculata le antiche nomenclature registrano, come già vedemmo, anche quella più semplice canicula [herba], donde regolarmente il francese chenille (cfr. Rolland). In simil modo accanto a caliculata è documentata la forma caliculus, che in Amatus Lusitanus, 1536, è il nome dell'orobanche (cfr. Rolland VIII, p. 163); a caliculus risale non soltanto charelh, m. 'orobanche' di Pamproux (Deux-Sèvres), ma anche l'antico tolosano calelh 'colchico' (Donjat. 1637). Il fatto che calelh nel provenzale significa 'lampada', non faceva che contribuire a mantenere in vita la denominazione; che entrava perciò semanticamente a far parte della famiglia, cui appartengono veilleuse, lovratte, chandelle, flamme ecc. Sul modello di caliculus-caliculata, canicula-caniculata siamo autorizzati a supporre accanto a coniculata (Diefenbach) anche un \*conicula o

<sup>1)</sup> Cfr. Rolland; Desvaux, Flore de l'Anjou, 1827; Montesson, Vocabulaire du Haut-Marne, 1859; Peschot, Supplément du glossaire du Centre, 1893. Per l'antichità della voce cfr. Godefroy, II, 103, e a pag. 52 del Suppl.

\*cunucula, e in fine accanto al pure documentato corniculata (Renzi) un \*cornicula; tutti, com'è naturale, quali nomi di piante.

Da queste basi dovrebbe aver preso le mosse un gruppo campatto di voci, le quali finora furono spiegate altrimenti 1).

#### § 66. Le voci del tipo kournilá = 'fiordaliso'.

Schurter nel suo recentissimo lavoro sui nomi del Taraxacum officinale citava alcune voci del tipo kournilá e kournilyè, notava una certa concordanza fonetica di esse con parecchie denominazioni della Centaurea cyanus (il fiordaliso) e osservava benissimo che questi e quelli occupavano un' area compatta abbastanza estesa, ma non osava trarre una deduzione d'indole generale e propendeva ad ammettere in ogni singolo caso creazione spontanea. In una nota egli aggiungeva che alcune di queste voci in una regione (la Haute-Savoie e la Savoie) furono turbate dall'influsso di 'conocchia', tanto da dar origine alla denominazione coûta colënie a Morzine (Haute-Savoie), dove colënie è il corrispondente di quenouille. L'idea di 'conocchia', secondo lo Schurter, poteva venir facilmente suggerita dai pappi lanosi del frutto. Sfuggiva probabilmente alle sue indagini il fatto che i differenti esiti di quenouille anche in varie regioni della Vallonia e della Svizzera romanda (oltre che nella Francia orientale) vennero a designare varie piante per lo più appartenenti alla famiglia delle composite.

Feller cita, ad esempio, il nome: kinóy', k'nóy' per il Tragopogon pratense e s'ingegna a spiegare la «creazione metaforica» così: «la plante est ainsi appelée parce que sa longue tige surmontant la fleur fanée avec ses fruits en longues aigrettes velues, ressemble assez à une quenouille chargée».

Nel territorio valdese e friburghese il colchico è conosciuto sotto il nome di kounalyèta [= 'piccola conocchia'), in uso a Blonay (cfr.

¹) Cfr. «Die Ausdrücke für den Löwenzahn im Galloromanischen», 1921, a pag. 67 e seg. Nomi vallesi del Taraxacum officinale L.: kournilá e kournilyè a Salins, kourte kornelyá a Grône, koutakornille f. Evolène nella Val d'Hérens, kourta kournille a Mage nella stessa valle. Nomi del fiordaliso: kórnélié e kournely' a Salvan, è kórnélyé f. pl. e kórnelyá a Isérables, kournely' e kornéle a Bagnes, kónely a Martigny-Combes. Rappresentanti di questa famiglia oltre il territorio vallese e fuori della sola nomenclatura del tarassaco e del fiordaliso»; cousta-cornilli a Mornant et Craponne = «fiordaliso»; costo-counihiero (Mistral) = «picridio» (Picridium vulgare); costacouniliera (Honnorat) = Sonchus oleraceus L.; couésto couniyèro f. (Garidel, 1716) a Aix-en-Provence e couasto-counio (Castor) nel provenzale moderno = Sonchus oleraceus L.; una serie di nomi simili si trovano nella carta «bluet» nr. 139 dell' «Atlas» e nel Rolland VII, p. 150 all' articolo Centaurea cyanus.

Glossaire di Odin, pag. 268) 1), in tutta la regione della Veveyse e del Vaud (cfr. H. Savoy, Essai de flore romande, pag. 150), nella Gruyère superiore (cfr. Savoy, o. c. pag. 157) 2) e lungo tutto il percorso della Saane. Il prof. Tappolet durante il suo soggiorno estivo nel Valdostano raccolse kornæte fem. pl. = 'colchico' a Cornu nella Valle d'Ayas. Data la sua posizione geografica, questo kornæte è senza dubbio un ultimo rappresentante della famiglia konoléta ecc., sorto forse per influsso di 'corno' 3).

## § 67. kenalyèta = 'colchico' nella Svizzera romanda.

L'odierno kenalyèta, kounalyèta della Svizzera romanda è generalmente interpretato come 'fiore della conocchia', cioè fiore che annuncia il tempo di prendere la conocchia per filare: creazione metaforica ispirata dall'epoca anormale della fioritura del colchico. Alla denominazione colënie [— conocchia] 'tarassaco' non si può attribuire il medesimo valore e Schurter stesso s'è provato ad attribuirgliene un altro (la lanosità del frutto). È vero che, essendo la conocchia uno degli arnesi domestici più comuni, essa doveva esser ricca fonte d'immagini per il popolo rustico. Infatti piante, che in qualche modo nella loro forma potevano ricordare una conocchia, facilitavano al linguaggio popolare la ricerca d'un nome. Non si dimentichi inoltre che gli antichi si servivano

Da ultimo aggiungo che a Sfruz nella valle di Non il colchico in primavera è chiamato kornéti, nome che dal popolo è spiegato dalla forma del frutto.

<sup>1) «</sup>konoléta .... Par analogie, colchique d'automne, dont les feuilles et le fruit, sortant au printemps, portent le nom de bové [bovitta] ... On appelle aussi konoléta un colchique qui fleurit au printemps». Come vedemmo, questo «colchico che fiorisce in primavera» è con tutta probabità il Crocus vernus.

<sup>2) «</sup>La fleur paraissant en automne porte dans la haute Gruyère le nom de quounallietta d'auton ou simplement quounallietta.»

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Molte piante, ancora nelle antiche nomenclature, ebbero nomi ispirati dalla forma cornuta del fiore o di qualche sua parte: per designare quella pianta che il francese moderno chiama pied d'alouette (Delphinium di Linneo) il Diefenbach registra cornueta, corneta, cornuta, vocabolo che passò poi al francese antico nella forma cornuette attestata per l'anno 1556 (cfr. Boucherie, Add. à Littré, s. v. cornuta) e nella forma cornette attestata per l'anno 1678 (cfr. Claude Mollet, Théâtre des jardinages, Paris 1678).

Inoltre nel francese moderno cornette s'è conservato (o è sorto spontaneamente) come nome di parecchie piante: cornètte Calvados è, secondo Joret, il Melampyrum arvense; cornette Oise è, secondo il Graves, l'Aquilegia vulgaris; corné f. nel Vendômois è, secondo il Rolland, il Lithospermum. Anche per il piemontese i vocabolari registrano cournètte (Capello) = Delphinium; cornitte (Camisola, 1854) è nei dintorni di Asti la stessa pianta.

di certe piante a guisa di fuso; donde, per esempio, il greco ἀτρακτυλίς (= 'erba per il fuso'), nome della pianta che le antiche nomenclature chiamavano clonuca rustica oppure fusus agrestis¹) (Dioscoride, pubbl. da Stadler) e che Linneo à determinata per Atractylis cancellata, conservando il vocabolo greco. Di tali nomi non troviamo tracce nel lessico schiettamente popolare, che questa pianta non è nota al contadino. Se nel Duchesne (1544) ricorre per essa il termine francese quenouille rustique o quenouillette ovvero se in dizionari posteriori (1752, cfr. in Rolland VII, pag. 111) leggiamo il nome quenouille sauvage, non si tratta dunque che di rifacimenti della voce dotta greca atractylis attraverso la traduzione latina clonuca. Di suo il popolo qui non vi mise nulla.

Ben più notevole e più complesso è il fatto onomasiologico kenalyèta = 'colchico', coûta colënie = 'tarassaco'. Anzitutto i vocabolari ci attestano che tali nomi corrono tutt' oggi sulla bocca del popolo; in secondo luogo la geografia linguistica ci permette di localizzare l' uso di essi a un territorio compatto di una certa estensione e ci accerta che al di fuori di questo territorio (per es. nella Francia occidentale) manca ogni traccia di essi; la semantica, da ultimo, ci dice che il valore ideologico non è nè in tutte le accezioni ('tarassaco', 'fiordaliso', 'colchico') eguale nè sempre evidente.

La possibilità onomasiologica c'è che due idee diverse suggerite da due o più fiori diversi in due o più comunità linguistiche vicine abbiano trovato la stessa espressione ed abbiano perciò dato luogo ad un' identica creazione metaforica, ma è più probabile che le due voci abbiano origine comune e che il doppio valore semantico dipenda da interpretazione differente da parte del popolo. Se l'idea di 'conocchia' per queste piante fosse stata la più ovvia, la più spontanea, non la si troverebbe in un territorio compatto e soltanto qui, senza ricomparire altrove. Il fatto poi che la creazione metaforica «conocchia» 'colchico' ritorna anche al di là del confine linguistico romanzo in kunkl ecc. 'colchico' dei dialetti tedeschi anche in quei luoghi, dove ormai kunkel 'conocchia' è stato sostituito dal suo legittimo successore rukka, non conferma forse la nostra opinione che il motivo impellente nella denominazione non fosse tanto l'espressione d'una determinata idea quanto la conservazione d'una determinata voce (cunucula)?

<sup>&#</sup>x27;) Cfr. lat. med. fusarius, fusanus, fusago, fusaria, ital. fusaggine, mantov, parmig., veron. fusán, vicent. fusáro, padov. fusáro, carniello fusiell, bellun. fusáden, friul. fusár, piemont. fusín, romagn. fusázna, abruzz. fusáine ecc.

# § 68. L'opera varia dell'etimologia popolare nell'area del tipo kournilà e affini.

Se si mettono ora in relazione i nomi del colchico con la serie di voci affini indicanti il tarassaco e il fiordaliso, possiamo ricostruire un' area compatta di una estensione considerevole occupata da rappresentanti delle stesse basi, quantunque per lo più turbati dall' etimologia popolare. Quest' area comprende: Touraine, Orléanais, Berry, Nivernais, Champagne, Bourgogne, Lyonnais, Auvergne, Dauphiné, Provence, parte della Franche-Comté, parte della Svizzera romanda e parte del Piemonte; e se si tien conto pure dei nomi del *Tragopogon pratense*, possiamo aggiungere anche la Vallonia.

Su tutto questo territorio è all'opera l'etimologia popolare, non ovunque però con la stessa fortuna. Se il linguista o il botanico sono di solito prudenti e quindi incerti e lenti nel determinare l'idea ispiratrice d'un nome, il popolo è etimologista più spiccio di loro e non esita a dare le sue spiegazioni. A un nostro esame critico esse possono sembrare strane, avventate, fantastiche, ma il popolo le sostiene, le difende e le conserva gelosamente come la parte più vitale del suo linguaggio. Il colchico fiorisce quando la vecchierella riprende la conocchia per filare ed ecco chiarito il nome 'piccola conocchia' (konoleta = 'colchico'). Il frutto del colchico è una capsula trilobata che giunta a piena maturità si divide all'apice nei singoli lobi, dando l'idea di tre 'piccoli corni', donde il nome korneti dato al colchico in frutto. Il fiordaliso à le foglie simili a un 'piede di cornacchia' e conseguentemente il suo nome sarà appunto pied de corneille. Fin qui tutto è chiaro o per lo meno verosimile; ma come si spiega che altrove il nome del fiordaliso diventa cresta di cornacchia (Haute-Marne: crête à corneille), testa di cornacchia (Haute-Marne: tête de corneille), collo di cornacchia (Loiret: cou de corneille) e persino corno (!) di cornacchia (Saône-et-Loire: korn de korniy al p. 919 dell' A. L. F.)? E non soltanto alla cornacchia, ma anche al coniglio si ricorre per spiegare alcuni nomi di questa famiglia. Il nome costo-counihiero, per esempio, che secondo il Mistral si dà comunemente nella Provenza al Sonchus oleraceus, allude al fatto che il coniglio va ghiotto di questa pianta. Il nesso d'idee tra il coniglio e il sonco è vivo nella coscienza del popolo provenzale anche là dove il nome costa-counihiero è stato poi sostituito da un altro (cardelo). La Provenza conosce il proverbio: «quand naissé un lapin 1), naissé uno cardelo» [= 'quando nasce un coniglio, nasce un sonco'].

<sup>1)</sup> È l'obiezione che si fa a coloro che si lamentano d'aver troppi figli. Anche se qui lapin à il senso di 'figlio' il legame di pensiero tra 'sonco' e

E non rappresenta questo proverbio, conservatosi più a lungo del nome costo-counihiero (= 'sonco'), le tracce di un tentativo etimologico? Dunque per spiegare le singole denominazioni di piante appartenenti

a questo gruppo, il linguaggio popolare ricorse di solito all'immagine d'una conocchia oppure invocò la cornacchia o il coniglio.

I tre concetti 'conocchia', 'cornacchia' e 'coniglio', considerati a parte, non ànno certamente nulla di comune. Le tre voci invece, se si risale alle loro origini romane «conucula — cornicula — cuniculus», ànno fra loro una grande affinità fonetica. Fatto questo per il linguista d'una eloquenza che non può dar luogo a dubbi o ad errori d'interpretazione. Egli non può attribuire al capriccio del caso la delimitazione geografica di queste voci, che, foneticamente affini, entrate a far parte del lessico botanico, venivano ad assumere una funzione semantica pure affine. Se oggi esse stanno raggruppate e disseminate su un territorio compatto e soltanto entro i confini di esso, vorrà dire che tali denominazioni non saranno sorte sotto l'impulso spontaneo di un'idea con la libera scelta dei mezzi per riprodurla, ma saranno piuttosto adattamenti secondari di un'idea o di un gruppo di idee a un complesso di suoni già prima esistenti. Chi invece volesse considerarle come creazioni spontanee, indipendenti una dall'altra, dovrebbe chiedersi: perchè di solito si riesce soltanto a stento a trovare il filo di pensiero che lega la parola alla cosa? perchè non ritornano anche altrove le stesse creazioni? perchè il linguaggio popolare sceglie proprio il coniglio come compagno alla cornacchia? perchè non un altro uccello ad essa affine? Lo stesso Schurter 1) lamentava ripetutamente la poca trasparenza ideologica di certe voci; osservava che di tutte le denominazioni del fiordaliso del tipo corneille e composti solo due ànno un senso, che le troppe immistioni di voci per via di falsa etimologia popolare ànno allontanati i vocaboli dalla loro vera origine e, complicandone il contenuto, li ànno ora resi incomprensibili. Ed anche quelle poche denominazioni, che Schurter trova chiare, possono dar luogo a molti dubbi: l'idea di conocchia' è ispirata dalla lanosità del frutto, ma perchè coûta colënie è soltanto nome di tutta la pianta, mentre esiste un bel numero di nomi veramente specifici per il frutto? La figura di 'piede di cornacchia' per le

<sup>&#</sup>x27;coniglio' c' è (cfr. Ivan Pauli, 'Enfant', 'garçon', 'fille' dans les langues rom., Lund 1919, a pag. 336).

<sup>1) •</sup>Für bluet, Centaurea cyanus, braucht man nämlich laut A. L. F. und Rol. VII, 150 nördlich von Lyon, in einem weiten Gebiet, das die Bourgogne, Champagne, Nivernais, Berry, Orléanais und Touraine umfaßt, den Ausdruck corneille und Zusammensetungen mit corneille. Von diesen haben aber nur zwei einen Sinn.» l. c. pag. 68.

foglie del fiordaliso non sembra un po'tirata per i capelli? Ma anche se fosse evidente, perchè il linguaggio popolare rinuncia qui d'un tratto alla consueta indipendenza nella scelta dell'animale? Nella terminologia dell'equiseto ['coda di cavallo'] si nota la stabilità del concetto 'coda' congiunta con la labilità del concetto 'animale' ['coda di gatto', 'coda di volpe', 'coda di topo', 'coda di mulo' ecc.]. E non deve riuscir qui sospetta questa cornacchia ostinata che non vuol cedere il suo posto a nessun altro animale, anche a costo di dover metter in azione tutte le parti del suo corpo [tête de corneille, cou de corneille, crête de corneille, corne de corneille, bout de corneille ecc.]?

## § 69. La terminologia botanica nel medio-evo.

Da quanto s' è detto fin qui risulta probabile che il colchico entrò nel medioevo con bel corredo di nomi, di cui il fondo era probabilmente celtico e le sovrapposizioni romane. Di un'unità lessicale non si può parlare nè prima nè dopo la venuta de' Romani e ancor meno dall'epoca medioevale in poi, quando la notorietà del colchico come droga va sempre più aumentando e condiziona così nuove creazioni e quando, d'altro canto, nei parlari popolari venivano sempre più infiltrandosi nomi della terminologia farmaceutica.

Le grandi conquiste della civiltà portarono un grande rivolgimento nella terminologia botanica dal medioevo in poi. Si scoprono nuove terre e con esse una flora finora sconosciuta. Molte nuove piante s'importano in Europa; la terminologia originaria, per lo più orientale (persiana, araba ecc.), viene ora a contatto con la terminologia di piante indigene affini alle importate e ne nascono così nuove combinazioni e nuove confusioni lessicali. L'invenzione della stampa favorisce la diffusione della scienza e la rende a poco a poco accessibile a tutte le classi sociali. S'inizia un periodo di indagine scientifica emancipata dalle pastoie tradizionali e dà elementi fantastici e sentimentali; s'inizia anche nella botanica la ricerca del vero condotta in forma libera e razionale. scritti degli antichi, specialmente di Teofrasto, di Dioscoride e di Plinio, che furono il vangelo scientifico del medioevo e l'unica fonte intangibile e indiscutibile negli studi di botanica, vanno ora perdendo il fascino della loro autorità. Non solo nuove piante si scoprono, ma si fissano nuovi elementi di differenziazione delle già note, si smentiscono false nozioni, si stabiliscono nuovi criteri di indagine e di distribuzione delle famiglie e delle specie, si determinano e si denominano nuovi individui prima confusi nella massa.

È naturale che questo rigoglio scientifico doveva lasciar tracce profonde anche nel lessico: le nuove e le vecchie piante, le importate e le

indigene, non solo incominciano a venir raccolte e ordinate (i primi veri erbari!), denominate e criticamente determinate (i «pareri», le «opinioni»!), ma appaiono con i rispettivi nomi dipinte sulle tele, scolpite nel marmo de' bassorilievi, ricamate sugli arazzi delle chiese, figurate in intaglio sul legno. L'ingenuità d'apporvi ovunque il nome può sembrare agli occhi de' moderni una stonatura artistica, ma era l'orgoglio delle nuove conquiste del sapere che voleva la sua affermazione, la sua consacrazione duratura.

Tuttavia la botanica restò ancora per qualche secolo una scienza essenzialmente medica; le piante non interessavano, se non in quanto erano medicinali. Esse non venivano studiate e classificate a seconda della loro struttura interna ed esterna, secondo la loro istologia, fisiologia e biologia, ma piuttosto a seconda della loro azione sull'organismo buona o cattiva, salutare o micidiale. I botanici sono ancora in gran parte medici e speziali oppure frati dei conventi. Nella sistematica vegetale si rifiette perciò ancora per qualche tempo quest'incerto vacillare tra scienza occulta e scienza positiva, tra il meccanismo artificioso e confuso delle rigide teorie medioevali e il nuovo edificio che sta per sorgere fondato sull'esame critico della realtà. Le superstizioni non sono atteggiamenti dello spirito superati; le streghe e le fattucchiere godono ancora della fiducia e del rispetto popolare. Le magie, gli esorcismi, le guarigioni insperate per la virtù occulta d'un'erba miracolosa sono ancora all' ordine del giorno. Anche nelle classi privilegiate certe piante medicinali godono una grande notorietà. Oltre come farmaco nelle malattie. il succo velenoso di certe piante è l'arma di moda, pratica perchè non chiassosa, per sbarazzarsi d'un nemico, per compiere una vendetta.

Tutto ciò doveva di gran lunga arricchire, ma contemporaneamente turbare la purezza del lessico botanico schiettamente popolare; è come un gran fiotto d'acqua sporca che dopo un temporale gonfia e intorbida un limpido rivo. Confluiscono ora le più varie correnti lessicali; e un nome di pianta che appare per la prima volta in un'opera botanica del medioevo e che non abbia i suoi antenati nella letteratura classica, può dar luogo alle più strane sorprese. Specialmente per quanto riguarda le erbe medicinali si corre sempre pericolo che nomi di piante esotiche importate dai dotti come droghe vengano applicati a piante indigene, che abbiano con le importate qualche nota comune.

#### § 70. Un esotico concorrente del colchico.

Tutte queste considerazioni valgono naturalmente anche per una pianta d'interesse medicinale così notevole, com' è il colchico. Nel medioevo l'introduzione d'una pianta orientale molto simile ad esso e per l'aspetto

esterno e per le proprietà interne ebbe per conseguenza che il colchico non soltanto acquistò una nuova importanza per i campagnoli, ma anche un' insperata notorietà fra i cittadini. E così il nostro fiorellino, il 'custode de' pascoli alpini', è destinato ora a penetrare in forma di droga nei cassetti e nei vasi delle spezierie.

Dall'oriente, probabilmente dall' Egitto attraverso la Turchia, fu importata già nel medioevo una pianta che acquistò ben presto gran fama come rimedio antipodagrico e come mezzo purgativo. I suoi bulbi venivano venduti nelle spezierie sotto il nome di hermodactyla, nome che ricorre già in S. Ildegarda  $(Physica)^1$ ).

La pianta, cui questo nome è attribuito, non è ancora idenficata con certezza; alcuni ritengono si tratti del *Colchicum Illyricum*, altri del *Colchicum variegatum*, altri dell'*Iris tuberosa L.*<sup>2</sup>). È certo che i

Secondo alcuni linguisti tedeschi [cfr. Nd. Jahrb. XV, 44 sg.] una riduzione popolare di hermodactilus dovrebbe essere: allequedelôck. Riduzione, come si vede, molto libera, che fra il popolo à il valore di «lauch für alles Übel» [= 'aglio per tutti i mali' («quad»)]. Se è così, non riesce difficile spiegare ladockõ, che nello Schmeller (Bayr. Wörterb. 1, 1437) è registrato come nome del colchico.

La stessa voce sarà da ricercarsi in *oldocke* che nel Riesengebirge è il nome del *Veratrum album* (cfr. Hegi). Noto che *docke* nel Grimm (*Deutsches Wörterb.*) è riportato come nome del *Colchicum autumnale:* «Die zarte lilafarbige Blüte kommt im Herbst voraus ohne alle Blätter und wird auch nackte Jungfer genannt. *Docke* wird also hier so viel als zierliches Mädchen bedeuten». Per altri nomi di pianta appartenenti a questa categoria cfr. Spitzer, «Klette», a pag. 69 e alla nota 1 della stessa pagina.

Per la nomenclatura tedesca del colchico quest' etimologia popolare che portava fino a *docke* 'colchico' à dato la spinta semantica alle creazioni del tipo: *nackte Jungfrau* [= 'vergine nuda'] *nakete Katl* (Tirol), *blutti* [= 'nuda'] *Jumpfere* (Aargau) = 'colchico'.

<sup>1)</sup> heilheubt [46] = hermodactylus [2, 91]; heilhovbito = hirmendactila. Nel CGL III si trova registrato lo stesso nome ermodactulus = alius agrestis [589, 66]. Dal Summarium di Hoffmann von Fallersleben (Mittelhochdeutsche Glossen) trascrivo: hirmendactilica = heilhovbeto [62, 26]; ermodactili = huntlouch [62, 8]; ermodactoli = citelose [56, 64]; ermodactilus = citlose [22, 14]. Björkmann (Pflanzennamen der althochdeutschen Glossen in Zeitschrift f. deutsche Wortforschung, pubbl. da Kluge, vol. III) cita: heilhobito ecc. = nirmindactila [III, 105]; helhubite = nirmendactilia [III, 199]; heilhoibedo = irmodactilus, allium agreste [III, 471]; heilhopitro = hermodactilica [III, 474]; heilhobeto = hirmendactilica [III, 488]; heilhobeto = yrmindactila [III, 512]; heilhoubito = ermindactile [III, 516]; heilhoubet = erba (!) dactila [III, 519]; hailhopfe = ermodactilis [III, 556]; höblumen = yrmindactila [III, 587]; huntlouch = ermadactili [III, 488].

<sup>2)</sup> Martius, Pharmakognosie des Pflanzenreiches, Erlangen, accenna a una \*radix hermodactyli\* (hermoductela, hermodattel, arab. khamyreh),

medici e gli speziali d'allora non conoscevano la pianta viva intera, di cui vendevano i bulbi sotto il nome di ermodattili, notarono però ben presto una certa somiglianza di essi con i bulbi del colchico. E sia per un senso umano, temendo che il veleno del colchico (scambiato con l'ermodattilo) potesse riuscire micidiale, sia per uno scopo professionale, temendo la concorrenza del colchico al loro ermodattilo importato, gli speziali sconsigliano alla loro clientela l'uso del colchico come succedaneo Il «Ricettario fiorentino», per esempio, avverte che dell' ermodattilo. «l'ermodattilo delle spezierie pare che sia il colchico degli antichi, e che per questo sia velenoso e da non usarsi nelle medecine». Mattioli osserva che «l'efemero colchico, velenosa e mortifera pianta, non è altro, riguardandosi bene ogni sua sembianza, che l'ermodattilo che s'usa nelle spezierie»; e così anche Durante avverte che «mangiata la radice ammazza strangolando come fanno i fonghi. Et però avvertano gli speciali, che non mettano queste radici invece d'hermodattili nelle pillole per le podagre, ma per succedaneo si metta la centaurea minore. A chi havesse mangiate queste velenose radici giova il latte vaccino, e gli altri rimedi contra i fonghi». Herbario, pag. 129.

Il fatto che anche uno speziale tedesco diceva la stessa cosa: «die von selber wachsen, taugen nicht in die Arznei und sind giftig», è una prova che anche in Germania era avvenuto la stesso ravvicinamento d'una pianta esotica a una indigena e lo stesso scambio reciproco di nomi.

Non tanto le traduzioni dotte del termine hermodactylum (ital. dito di mercurio, citato dal Durante, portogh. dedo de mercurio, comunicatomi dal dott. Castro, come nome attuale del colchico), che sono certamente emanazioni della lingua farmaceutica, quanto le numerose varianti [erba dactila!] ci rivelano la fortuna ch' ebbe un tempo questa droga.

### § 71. citalosa = 'colchico' delle glosse medioevali.

Nella maggior parte delle glosse medioevali fa ora capolino una voce che assumerà poi in tedesco una notevole importanza lessicale. Si tratta della voce *citalosa* <sup>1</sup>), con cui di solito viene tradotto il termine *hermodactylon*.

proveniente dall' Egitto e dall' Asia minore e la identifica per l' *Iris tuberosa*. W. L. Petermann (*Das Pflanzenreich*, pag. 159, III) crede si tratti dell' *Iris tuberosa* e ne dà anche la figura (fig. 244, a pag. 168), però non esclude si possa vedervi il *Colchicum variegatum*.

Nel Graff, Althochdeutscher Sprachschatz: «ermodactili» è identificato per «zitlose». Cfr. Germania, 21 (33), 304 <sup>281</sup>; ermodactilis = hailhopfe; 305 <sup>349</sup> hermodactilus = zitlose (Tirolo, XV° sec.).

<sup>1)</sup> Il «Summarium» di Hoffmann von Fallersleben (Wien 1834) á: ermodactoli = «citelose» [56, 64]; ermodactilus = «citlose» [22, 14]. Dal Björk-

Le glosse più antiche s' attengono coerentemente alla grafia cit-, mentre soltanto le opere a stampa posteriori riproducono il suono iniziale con s. sit-; cosicchè si può ritenere che citalosa rappresenti la forma primaria. Continuatori di essa sembrano essere alcuni nomi grigioni del colchico 1), che tradiscono però in parte l' opera dell' etimologia popolare 2).

La famiglia di nomi, di cui il tedesco odierno Zeitlose è l'ultimo discendente, à destato naturalmente un vivo interesse fra i linguisti della Germania, cosicchè attorno al colchico andò qui formandosi una piccola letteratura 3). La voce cytalosa per il suono iniziale, sconosciuto agli idiomi tedeschi, doveva tosto apparire di origine sospetta. Una buona parte dei linguisti tedeschi pensò — e non del tutto a torto — a provenienza dal mezzogiorno romanzo; si suppose che il termine sia stato

mann (Die Pflanzenn. ecc.) a pag. 304 tolgo: citilosa = «ermodactilus [III, 479]; citelosa = «citamus» [III, 487]; citelosa = «ermodactila» [III, 512]; titolose = «ermodactilica» [III, 515]; zitlos = «ermodactilus» [III, 520]; citelose = «ermodactilus» [III, 529]; citlosa = «ermodactilia» [III, 585]; citolosa = «ermodactilia» [IV, 361]. Cfr. cytalosa in K. Bartsch, Jahrb. VI pag. 108 [v. 277]. Disegni su panni sacri figuranti fiori portano pure il nome cytalosa cfr. Jahrb. VII, 13, cfr. Schade, Geistl. Ged. v. Niederrhein. citalosa trovo segnato al margine in inchiostro rosso sul mio esemplare del Durante.

Cfr. inoltre ciidelosse mittelhd., citelose, cytelose (Sin. apoth.), citlose althd. in G. Prigel u. C. Jessen (Die deutschen Volksnamen der Pflanzen aus allen Mundarten u. Zeiten zusammengestellt. Hannover, V. von Philipp Cohen, 1882).

- ¹) A. Feldis, Kästris, Laax e Panix il colchico e chiamato: tchentaloscha, a Pasqual (Paspels, Domleschg) tchiant-losas, a Casti (Tiefenkastel) schitalosas; Carisch registra la forma tschittaloscha. Osservo che tschitta significa 'uccello', 'pollo', 'farfalla', mentre per tschenta (recte tschien = cento) si potrebbe pensare a 'cento' data la grande quantità in cui appaiono questi fiorellini.
- <sup>2</sup>) Cfr. Renward Brandstetter, Das schweizerdeutsche Lehngut im Romontschen: •Ergibt Zitlose-n ,Herbstzeitlose' tschentaloscha, so liegt hier eine volkstümliche Umformung vor, unter Anlehnung an tschenta, welches je nach der Qualität des e ,Gürtel' oder ,Saţ' bedeutet. Daß Volksetymologien keinen Sinn zu haben brauchen, ist bekannt. E così il dott. Capeder che raccolse, dietro richiesta del dott. Jud, tschenta-loscha a Feldis, aggiunge al nome la seguente dichiarazione: •Diese Bezeichnung ist deutsch, d. h. verstümmeltes Zeitlose. In den Köpfen der Feldiser hat sie aber eine romanische Deutung erhalten, nämlich ,stolzer Gurt' aus tschenta = ,Gurt' und losch = ,stolz'. •
- <sup>2</sup>) Sprenger, Korresp. Bl. f. niederd. Sprachforsch. 2, 65; Mielek in Nd. Jahrb. IV, 1878, pag. 65 e seg.; P. Piper, Altdeutsche Pflanzennamen (1881); cfr. Germania 14 (26), 4, pag. 402; Jellinghaus, Korresp. Bl. ecc. 5, 63; Woeste in Zeitschrift für deutsche Philologie (Halle) VI, 93; Schierenberg, Sprengell u. Krause in Korresp. Bl. VI, pag. 22 e 95; J. Zingerle, Die Zitelôse, Innsbruck 1884; K. H. E. Krause in Nd. Jahrb. XV, pag. 44 e seg.

portato nelle regioni settentrionali per due vie: per mezzo delle opere di botanica medicinale e insieme con gli altri fiori dedicati al culto della Madonna <sup>1</sup>). Ora la difficoltà stava nel determinare più esattamente la derivazione di *citalosa* e quindi il suo valore semantico. Krause crede si tratti di un derivato di *citella* (zitella) nel senso di «ragazza» <sup>2</sup>).

Quest'opinione, che, a quanto sembra, è d'indole piuttosto impressionistica, può reggersi a stento. Anzitutto citella o meglio citola o zitella è entrato nel dominio idiomatico popolare solo nel mezzogiorno d'Italia, dalla Toscana in giù 3), mentre il colchico è pianta eminentemente alpina. In secondo luogo, sarebbe strano che una creazione metaforica di fattura popolare, come dovrebbe essere citalosa = 'colchico', fosse sfuggita, quasi, di mano agli ideatori, senza lasciar traccia in nessuna regione. In realtà, citalosa 'colchico' non è conosciuto a nessun dialetto romanzo, eccettuate le denominazioni grigioni citate più sopra.

Vorrei perciò tentare altra via. Le glosse medioevali conoscono accanto a citalosa anche citamus e citomus<sup>4</sup>); le tre voci hanno evidentemente una radice comune. Secondo il Renzi (Salvatore de, Collectio salernitana, Napoli 1854) il citamus dovrebbe essere l'anticrocus: «herba est quae habet florem croceum in modum croci», la quale pianta porta oggi il nome scientifico di carthamus tinctorius (Linneo). Il termine carthamus o cartamus deriva dall'arabo kartam<sup>5</sup>) e citamus ne sarà

<sup>&#</sup>x27;) Aus allen angezogenen Erörterungen ist klar, 1. daß alle als niederdeutsch angegebenen Umformungen des Namens niederdeutsch nicht sind, ebensowenig holländisch oder dänisch; 2. daß der Name ins Niederdeutsche aus dem Oberdeutschen gelangte, und zwar auf zwei Wegen: a) aus dem symbolischen Blumenkreise der Jungfrau Maria, b) aus den Arzneibüchern. Krause, Nd. Jahrb. XV, 44.

 $<sup>^{\</sup>circ}$ ) «Die Herkunft aus dem Italienischen bezeugt auch der gezischte Anlaut, den der Niederdeutsche durch cz wiedergab, und ebenso das häufige c, welche sich in das dt. "zit' schwerlich jemals verloren hätte. Ich habe deshalb auf citella (zitella) -osa, "stolzes Mägdlein" geschlossen.» Krause, l. c. Dal punto di vista morfologico cfr. scabiosa, acetosa col valore di sostantivi.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Cfr. Ivan Pauli, Op. c. a pag. 382, dove l' A. si oppone all' etimologia dal ted. *Zitze* 'mammella', ch' è l' etimologia tradizionale, valendosi appunto non soltanto di criteri semantici, ma anche geografici (cioè la diffusione della voce limitata ai dialetti meridionali della Penisola).

<sup>4)</sup> Björkmann, Op. c. pag. 304: citelosa = «citamus» [III, 487]. Ed anche Diefenbach (Glossarium latino-germanicum mediae et infimae aetatis, Frankfurt a. M. 1857) riporta citamus, citomus = mittelhd. «citelosa».

<sup>5)</sup> cartamus é attestato da Simon Januensis (1486); cartamen è latino del XVº secolo (Op. salern. p. 59); carthamum officinarum e citamus officinalis in Bauhin (1671); carthame è francese dotto del 1609 (Victor); cadamomy m. è del dialetto lionnese del secolo XVIIº (cfr. Dictionn. de Trév. 1752); cartamo è anche il termine spagnolo (Victor, 1609). Per l'avvicina-Bertoldi, Colchicum autumnale (Bibl. dell' Archivum Rom.).

una variante sorta forse per immistione di un'altra voce, che ora sfugge alle nostre indagini. Si tratta dunque di quel fenomeno lessicale, a cui ò accennato più sopra: nomi di piante esotiche che passano a designare piante indigene.

#### § 72. zeitlose, una fortunata etimologia popolare.

È facile ora comprendere che il nome citalosa, giunto nel dominio idiomatico tedesco, poteva esser esposto a nuove interpretazioni. La più felice fu quella che vedeva nella prima parte un rappresentante di zît [= 'tempo'], nella seconda lôs ['haltlos' ecc. privo di, senza]. Ne nacque così per etimologia popolare il nome Zeitlose, che oggi è il più diffuso nei dialetti tedeschi per designare il colchico, la pianta, cioè, che meglio corrispondeva per l'anormalità della sua fioritura al concetto di 'fiore senza tempo' o 'fiore che appare fuori del tempo consueto' 1).

Se è escluso che l'origine di citalosa 'colchico' possa essere citella, non è pertanto escluso che i vocabolaristi nella necessità di volgere nelle singole lingue il termine citalosa, venuto dal mezzogiorno, l'abbiano interpretato come un derivato in -osa da citella (zitella) nel senso di 'ragazza' e l'abbiano perciò tradotto nei vari idiomi con i corrispondenti appellativi. In tal modo si potrebbero spiegare alcuni nomi per il colchico registrati dai singoli vocabolari: il francese à damotte, f. (Richelet, 1710), e dame nue (Haillant, pag. 170), il provenzale à damo nuso, f.

mento a citamus = 'colchico' notisi che 'quenouillette' (Bastien, 1809) in alcuni dialetti della Francia designa ambedue le piante; che i nomi: faux safran (Bastien 1809) safran sauvage (cfr. Fuchsius 1546), saffran bastard (Duchesne 1544) sono attribuiti dalle antiche nomenclature tanto al Colchicum autumnale, quanto al Crocus vernus ed al Carthamus tinctorius. In fine non si dimentichi che tutte queste piante avevano un tempo una certa importanza per le loro proprietà coloranti. «Les graines du safranon [= Carthamus tinctorius, ma anche Colchicum autumnale] servent — dice Duchesne, 1836 — de nourriture aux perroquets, elles les engraissent, ainsi que la volaille. Les fleurs servent pour teindre en rouge et en jaune [anche il colchico!] la soie, la laine, les plumes etc. On les emploie en peinture».

<sup>1)</sup> Il nome tedesco Zeitlose fu però attribuito anche ad altre piante, oltre che al colchico: Crocus vernus, Anemone nemorosa, Bellis perennis, Galanthus nivalis, Globularia vulgaris, Leucoium vernum, Narcissus pseudonarcissus, Tussilago farfara, Primula veris [Zeitlose appare in questo significato nella Svizzera tedesca nelle riduzioni strane di: zitterröslin, zetterlose, zitterlose, zitterrösli] Nymphaea alba [Tierlosken, cfr. Mielck in Korr.-Blatt 14, pag. 11] Accanto a quest' ultima voce si schierano alcuni nomi del colchico e del croco nell' Holstein: tirlisken, tierlisken, tierlose e tietlose ecc. e quelli della Pusteria parliesken, perlisken e del bacino di Klagenfurt paterlisl, paternisl.

(Mistral), l'inglese à naked lady, il tedesco à nackte Jungfrau con le forme dialettali nackende Jungfer (Bremen), nackte Jungfern (Franken, Nordböhmen), nackete Huren (Thüringen, Franken, Salzburg), nakadi Jumpfa (Niederösterreich), nakete Kathl (Tirol), blutti Jumpfere (Aargau); lo svedese à nakna Jungfrun e finalmente lo slavo à mràzova séstriça [= 'la sorellina del gelo'], che può essere pure una variante della stessa personificazione. Che non si tratta di creazioni schiettamente popolari, lo dimostra il fatto ch' esse mancano in generale ai dialetti vivi (ad eccezione di quelli tedeschi).

Posso dunque riassumere le mie congetture così: 1. citalosa è nome medioevale del Colchicum autumnale L.; 2. la sua origine non è ben chiara, ma con tutta probabilità la voce è imparentata con citamus, pure nome del colchico degli antichi glossari, 3. citalosa non fece mai parte del dominio idiomatico popolare, nè in Italia nè altrove (forse nei Grigioni?), ma rimase ristretto alla terminologia dotta (botanica) o semidotta (lessicologia); 4. il nome odierno tedesco Zeitlose (donde quello danese: tidlös, quello olandese tijloos, quello svedese tidlösa) ne deriva per via di etimologia popolare; 5. altre denominazioni del colchico, romanze e non romanze, proprie soltanto dei vocabolari moderni risalgono forse a una falsa interpretazione dotta d'un termine esotico.

#### § 73. Discendenti di un'altra base: citamus.

Se la base citalosa 'colchico' non attecchì nei linguaggi romanzi, pare invece che l'altra base citamus che nelle antiche scritture ricorre accanto alla prima, benchè con minor frequenza, sia stata più fortunata. In realtà dovrebbe risalire ad essa (o meglio a un derivato in -ula: \*citamula) un fascio di voci alpine designanti il colchico, il cui tipo lessicale è quel  $si\hat{g}\acute{a}mula^1$ ) riportato dal Michael al nr. 172 del suo studio

<sup>1)</sup> La supposizione del Michael [nr. 172] un po' troppo avventata, che tutte queste voci potessero muovere da una base \*cyclamula, deriv. di cyclamen lasciò anche il Salvioni insodisfatto: «Naturalmente nulla ha da vedere, come vorrebbe il Mi. con cyclamen». Salvioni, Rend. Ist. lomb. XXXIX, pag. 618 [72]. E veramente cyclamen è anzitutto, come colchicum, parola dotta che non ebbe continuatori romanzi di fattura popolare (il cl- conservato in molte forme, come trent. siklamini = Cyclamen europaeum tradisce appunto l' origine dotta) e in secondo luogo deve sorprendere, anche volendo partire da una base \*cycamula con la scomparsa del primo l per dissimilazione dall' l del suffisso, che accanto ai derivati da una base così artificiosa non vi sieno rappresentanti, nè fra i nomi del colchico nè fra quelli del ciclamino, della forma primitiva che dovrebbe essere la più feconda e la più antica. Ed anche un impasto di voci, quando non sia giustificato dalla botanica e confermato dalla geografia linguistica, non è preferibile a un problema insoluto.

sul dialetto di Poschiavo; il tipo lessicale del secondo gruppo è quel minchilla d'utuon registrato dai Pallioppi sotto Herbstzeitlose e minchilla, minchilletta, minchinoula nello stesso dizionario sotto Zeitlose.

E più precisamente il primo è il tipo di tutto il sistema fluviale della Bernina, eccettuata l'Engadina; abbraccia, cioè: 1. tutto il corso superiore dell' Adda dalle sorgenti fin allo sbocco nel lago di Como con le varianti valtellinesi: čiĝámula d' altöñ di Isolaccia, čiĝámola d' altöñ di Bórmio. cirámula di Valfurva, ciĝámbula di Ceppina (voci che mi furono gentilm. comunicate dal prof. Salvioni), éigambala di Sóndalo (avuto dal prof. Carbonera), siĝámbuli di Albosaggia (raccolto dal dott. Scheuermeier) = 'croco' e di Sondrio (confermato dal maestro Longa); 2. tutto il corso del Poschiavino con la forma schigamuli d'altoin, riportata dal Brockmann (405); 3. il corso della Maira con le varianti bregagliotte čiĝámbla di Soglio e siĝámbal di Borgonovo (raccolte dal prof. Guarnerio); 4. il corso del Spöl con la variante di Livigno ciĝámbola (raccolta dal Salvioni). Di qui la voce è scesa per il passo di Ofen anche nella valle di Monastero, dove a Fuldera è ancor viva la voce siómbla d'altun (raccolta dal sig. Vieli) che corrisponde al schiombla dato dal Rübel<sup>1</sup>) e anche dai Pallioppi sotto Zeitlose. Ad Artore, località situata sopra Bellinzona il colchico è detto čombún (Dott. Gualzata); non si tratterà della medesima voce?

Un tempo fu questo certamente anche il tipo lessicale dell'alta valle dell'Oglio e forse anche dell'alta valle di Sole; m'autorizzano a pensarlo, quelle piccole oasi relegate nella valletta di Breguzzo (dove il colchico è detto ciĝámbola f.) e nella valle del Chiese, dove è vivo il nome giudicariese seĝámbole a Storo, che si muta in seĝámole nel contado di Bondone. Queste voci non possono esser giunte qui, se non dopo aver superato il baluardo dell'Adamello e della Presanella; è indubbio dunque che l'area di ciĝámula una volta era estesa anche alle vallate alpine al sud dell'Ortles 2).

#### § 74. Un altro concorrente esotico: lo zafferano.

Il colchico ebbe, oltre all'ermodattilo, un altro esotico concorrente, ancora più temibile: lo zafferano. È una pianta d'origine orientale nota già ai Greci (cfr. Dioscoride, De M. m. I, 151, 25) per la sua potente virtù diuretica; coltivata in Italia fin dall'epoca dei Romani. Dallo zafferano (*Crocus sativus* L<sub>2</sub>) si estraeva una droga di colore giallo

<sup>1)</sup> Rübel, Pflanzengeogr. Monogr. des Berninagebietes in Englers bot. Jahrb. 47 (1912) 555.

<sup>2)</sup> siángoles 'colchici' di Forni di Sotto (Scheuermeier) potrà esser separato da questa famiglia di voci? Anche il Gortani à siángala 'colchico' nella Carnia.

che serviva non solo nella medicina, ma anche nell'industria dei colori, donde il nome zafferano dall'arabo zahafaran e dall'arabo-spagnolo azafran, che a sua volta deriva da assfar 'giallo'. Una specie affine cresceva spontaneamente anche in Grecia, dove era chiamata χρόχος, donde il lat. crocus. Interessante il fatto che, mentre nel lessico arabo il nome del colore (assfar) à dato origine al nome di pianta, nel lessico greco avvenne il contrario: dal nome di pianta (χροχός) si trasse l'aggettivo χροχός; 'giallo', che passò anche ai Romani nella forma croceus 'giallo' 1).

Il commercio dello zafferano fiorì durante tutto il medioevo e si diffuse rapidamente in tutta l'Europa, specialmente nell'Italia, nella Spagna e nella Germania. Che il vero zafferano, non falsificato, dovesse essere a caro prezzo, lo si può arguire dal fatto che per un chilogramma di questa droga asciutta occorrono circa 100 000 piante, donde la necessità, specialmente nel popolo, di ricorrere a un succedaneo meno costoso e più facile ad acquistarsi. La pianta che meglio poteva adattarsi a sostituire lo zafferano era il Colchicum autumnale L.; le due piante non ànno soltanto molte affinità esterne, ma anno comuni anche alcune proprietà interne, in particolar modo la virtù diuretica. Ed ecco che la nostra pianta alpina, portata all'onore di droga, può aspirare a dividere i nomi con un'altra pianta esotica. Così molte denominazioni popolari sono a poco a poco sopraffatte da termini come zafferano selvatico, zafferano bastardo, zafferano falso, zafferanone, zaffrone, zafferano dei prati. i quali, avendo le loro radici nella terminologia farmaceutica, possono pullulare ovunque. Nessuna meraviglia dunque che tali termini siano disseminati su tutto il territorio romanzo e siano registrati con speciale predilezione da' singoli vocabolari della lingua viva<sup>2</sup>).

¹) Cfr. Konrads v. Mure, *Clipearius*, cfr. REW nr. 2335: \*crocea \*safranfarbige Seidenkleider\*. donde il portogh. c(o)roça \*Strohmantel\*; cfr. ant. ital. gruogo, log. grogu 'giallo', ant. mantov. grogregn 'del colore dello zafferano'.

²) È rappresentata la Francia con: safran sauvage, termine generale, safran bâtard, termine in uso nella Normandia, nell' Orléanais, nella Brettagna, safran bastar m. o safran fé nella Provenza, safràn bastar déy' pra, m. citato dal Colignon per l' Apt, safran des prés, citato dal Constantin et Gave come termine generale francese, saffran des prez documentate già nel 1597 (Rolland), safrà de pratt, m. è riportato dal Lagrèze-Fossat per Tarn-et-Garonne, safràn fé d'aoutouno, m. è dato per la Provenza dal Rolland per il 1723; è rappresentata l' Italia con: safferano falso, matto, selvatico, bastardo ecc. che si trova in qualunque vocabolario come termine d'uso generale italiano, saferán falso, salvádigo, d'autúno in vari luoghi dell' Istria, valvest. sovrano (Battisti), safrán màt nel territorio comasco, safran sarvægu in quello ligure, soufrá de pràdi in quello bergamasco ecc., è rappresentata anche la Spagna con: azafrán silvestre, azafrán de sapo (Castro)

# § 75. Donde deriva il nome colchico? (Età, significato, diffusione.)

Donde venne l'altro nome de vocabolari: il nome colchico? Esso risale a un errore d'identificazione.

La sua fattura erudita (dal greco Κόλχις, Colchide) è fuori d'ogni dubbio; il suo contenuto ideologico poteva difficilmente adattarsi a designare una pianta alpina com'è il Colchicum autumnale L. Dioscoride, che scriveva intorno all'anno 70 dopo Cristo, è il primo a usare il nome greco di pianta χολχιχόν, attribuendolo a una pianta molto comune nella Messenia, chiamata da' Greci pure ἐφήμερον. Dioscoride è in prima linea medico e come tale s'affretta ad avvertire che lo scambio dell' «effemero o colchico» con la cipolla da cucina potrebbe riuscire molto pericoloso (De Materia medica IV, 84)1. Dell'effemero1) aveva parlato prima di lui anche Teofrasto (371-286 avanti Cristo) nella sua Historia plantarum (IX, 16, 6), dove tratta della guarigione di avvelenamenti e fra il resto accenna anche al «τοῦ ἐφημέρου τὸ φάρμαχον ετερον γάρ τι ῥίζιον είναι, δ ἐφήμερον ἀπαλάττει». E similmente Nicandro di Colofone, del secondo secolo avanti Cristo, autore di un trattato in greco sui veleni e contravveleni, l'« Alexipharmaca» (di cui la più antica edizione è di Venezia 1499), enumera l'effemero fra le droghe preferite dalla maga avvelenatrice Medea; onde la favolosa origine di questa pianta da alcune gocce di un liquore magico che Medea aveva preparato per ringiovanire il vecchio Esone.

Se Plinio (N. h. XXVIII, 129) suggerisce antidoti per quelli, «qui colchicum biberint» e annovera il colchicum fra le erbe medicinali (N. h. XXVI, 122; XXV, 170), non si acquista l'impressione che egli abbia veduto coi suoi occhi la pianta ne che si basi, come è solito fare, su informazioni avute da' suoi schiavi che facevano il servizio di giardinieri. Sembra piuttosto che Plinio si sia valso di un' opera scientifica antecedente (probabilmente di quella di Dioscoride) e di là abbia tratto le sue notizie e i suoi suggerimenti. In ogni modo nè il κολχικόν di Dioscoride nè il colchicum di Plinio potevano essere il Colchicum antumnale di Linneo. Dioscoride lanciò nell'uso il termine greco κολχικόν come sinonimo di ἐφήμερον; le sue opere di botanica esercitarono un influsso che durò per molti secoli. Galeno, che circa cento anni dopo nomina l' effedurò per molti secoli. Galeno, che circa cento anni dopo nomina l' effedurò per molti secoli.

per il galiziano, såfrå bort per le Baleari, per la Catalogna orientale e centrale, safrå bort per la Catalogna occid. e per Valencia (queste ultime denomiz. mi furono comunicate da Mons. Alcover).

<sup>1) [</sup>lat. di Scribonius Largus il medico dell' imperatore Claudio, 41-54 d. C.] Il termine dotto *ephemeron* resto di solito limitato alle opere a stampa; solo nella Savoia sembra che, impigliato nell' ingranaggio idiomatico popolare, si sia ridotto a *flermone* (cfr. Constantin et Gave).

mero, si richiama in tutto a Dioscoride e, quello che e più, Dioscoride rimase la fonte più attendibile di scienza medica e botanica, a cui attinsero i monaci del medioevo.

E quando la fama di Dioscoride sta per per assopirsi, la risveglia Mattioli col suo commentario, in cui le denominazioni erudite vengono nuovamente rimesse in voga e in gran parte applicate a nuove piante sconosciute all'antichità classica.

Il nome latino colchicum, rifatto su quello greco χολχιχόν, registrato in un' opera com' era allora la storia naturale di Plinio, più ricca di specie e per la sua veste latina più accessibile di quella di Dioscoride al mondo dotto medioevale, doveva facilmente penetrare nell'antica terminologia farmaceutica; applicato poi ad una pianta indigena quale è il Colchicum autumnale L. e citato nell'opera fondamentale del Mattioli, il vocabolo colchicum si assicurò l'esistenza anche nella Romania dotta.

Gli erbari e le opere di botanica conservano a lungo pedantemente la forma originaria greca o latina: Ch. Estienne (1561) cita un francese colchicon m., a cui corrisponde l'italiano colchicone, ch'è dato dal «Vocabolario universale della lingua italiana» del Mortara, Bellini ecc. (Mantova, 1847). Il termine comune italiano è colchico, come quello francese è colchique, quello spagnolo cólchico, colquico, quello portoghese colxich, quello catalano còlquic. La Castiglia conosce pure la forma chicólquicos. Nel francese colchique m. ricorre la prima volta in Guy de la Brosse (1628); Richelet (1680) e circa un secolo più tardi Fillassier (1791) ritengono colchique come un femminile. Nel 1762 questo vocabolo fu ammesso dall' «Académie». Qualche continuatore sporadico di questi termini dotti è penetrato con la lingua farmaceutica anche in alcuni idiomi popolari: Le Buisson [Dordogne] colchido, f. (Rolland), Mesnay (Jura) colchide, f. (Revue de phil. franc. 1899, pag. 118), Lozère, al punto 875 del «Supplément» kůltchyìkó, f., similmente nelle Basses-Alpes, al punto 729 del «Supplément» kúltchíkó, f. Naturalmente il popolo, che non sa trovare alcun contenuto ideologico in questo complesso intricato di suoni, lo difforma e lo contorce a suo arbitrio, donde le voci cholikë, f. a Palaiseau [Seine-et-Oise]; calkiche, env. de Châteauroux [Indre]; kökchìk, f. che sarà al punto 919 del Suppl. nella Saône-et-Loire; kólàtchìkà, f., del punto 971 del Suppl. nelle Hautes-Alpes. Il contadino di Nérondes [Cher] si sforza d'infondere un'idea a questa roba semispenta ereditata dai dotti e trasforma un \*kolchike in clochike, f. (raccolto pers. dal Rolland), giustificando la trasformazione, «parce que la fleur ressemble à une cloche». Nessuna traccia della parola colchico negli idiomi popolari d'Italia. Il Battisti raccolse nella Valle di Non

136. Bertoldi.

klokjă 'colchico' e senza studiare più davvicino questo nome in relazione con altri dello stesso fiore, osò mandarlo senz'altro a colchu, forma abbreviata di colchicu (Nonsb. Mundt. 50). Erano note al Battisti le forme solandre klóče di Ossana e Malé, klóč di Mezzana; gli erano probabilmente sconosciute le forme delle valli attigue: clotscha di Gent nell' Engadina (Pult), klóča nel territoria bormino (prof. Carbonera), klóke (r. p.) nella valle di Giudicarie, alle Sarche, e da ultimo glútschen nella Val Venosta, a Schlanders. Tutte queste denominazioni, comprese quelle nònese e quelle solandre citate dal Battisti, sono proprie soltanto del colchico in frutto. A Tueno nella Valle di Non il dott. Scheuermeier raccolse per il fiore: fyór de la klóča, cioè il fiore, che nella primavera seguente dà origine alla kloča (il frutto). In un'altra parte del mio lavoro (vedi pag. 63) ò messo in relazione queste voci con i nomi della 'gallina', della 'chioccia'. Che là dove l'idea di 'gallina' s'è ritirata nella penombra, la voce si sia foneticamente difformata, seguendo nuovi impulsi, è possibile, ma non è invece possibile ammettere che il punto di partenza di tutte queste voci sia il vocabolo dotto colchicum, ridotto a \*colchum. Anzitutto, perchè accanto ai rappresentanti della forma tronca \*colchum non ricorrono con maggior frequenza altri che risalgano alla forma primitiva colchicum? In secondo luogo perchè il tipo klóča e simili è attribuito solamente al colchico in abito primaverile, non al fiore, ma al frutto? A Caséz nella Valle di Non il colchico in frutto è detto klose dai pradi (solo al plur.); l'aggiunta 'dai prati' vale a distinguere i frutti del colchico dalle semplici klóze, che sono le 'pine dei boschi'. Come si spiegherebbe l'estensione del nome a designare il frutto del pino, se si trattasse di colchicum? Perchè il tipo klóča non dovrebbe in questo caso esser comune anche ad altri fiori affini al colchico, come il croco e il bucaneve?

Il termine dotto colchicum non è dunque rappresentato in nessun parlare schiettamente popolare; eppure è l'unico che troviamo conseguentemente registrato dai nostri vocabolari. Se per l'accettazione di un nome in un singolo vocabolario della lingua viva dovesse essere normativa la quantità di coloro che l'usano, il nome di pianta colchico, colchique ecc. non potrebbe trovar posto ne'nostri vocabolari. Il contadino e il pastore si sono creati a seconda dei bisogni le proprie denominazioni e non ebbero perciò mai sulla bocca la parola colchico; l'abitante della città non conosce che raramente il fiore e per conseguenza tanto meno ne conosce il nome; il botanico guarda a ragione con occhio sospetto i nomi volgari di piante e preferisce attenersi al termine scientifico di indubbia esattezza: Colchicum autumnale L. Si tratta quindi d'una creazione artificiosa dei vocabolaristi.

### § 76. Nomenclatura botanica nei vocabolari delle lingue vive.

Mi riservo di trattare ampiamente in un altro mio lavoro della nomenclatura botanica nei vocabolari delle lingue romanze vive, di far notare i falsi criteri da cui si lasciarono guidare i compilatori nella scelta di un nome piuttosto che di un altro, di metter in rilievo il fatto che, avendo i vocabolaristi attinto arbitrariamente talvolta a fonti erudite, tal' altra a fonti popolari, ne nacque un ibrido impasto di materiale nuovo con quello vecchio, di materiale vivo con quello già da lungo morto, di materiale pedantescamente letterario con quello schiettamente popolare.

Dinanzi a questo groviglio lessicale si sentirono spesso scoraggiati e impacciati molti, anche valenti, linguisti. Mi limito qui ad accennare alle inesattezze più comuni ed agli errori più grossolani. L'identificazione delle piante corrispondenti ai vari nomi non è sempre fatta con rigorosa coerenza: manca il più delle volte il termine scientifico della sistematica; spesso la descrizione è vaga o scarsa o perfino inesatta.

Si nota nei vocabolari una strana dovizia di nomi (non dialettali) per certe piante accanto alla povertà di nomi per molte altre. I vocabolari italiani, per esempio, registrano una ventina di nomi per la nigella 1), mentre non fanno distinzione fra il Sorbus torminalis ed il Sorbus aria (tutt' e due; chiavardello), oppure fra l' Oxalis acetosella e la Rumex acetosella (tutt' e due: acetosella; quanta differenza in realtà fra le due piante!). Mentre alcuni nomi tradiscono a prima vista la loro provenienza dotta (tragopogo è la ripetizione pedante del termine scientifico greco; barba di becco n' è la traduzione dotta italiana), altri conservano indubbia la loro fisionomia popolare. Se battisuocera 'fiordaliso', o damigella 'nigella' sono nomi sorti per etimologia popolare, l' uno da battisecola, l' altro da nigella, finchè essi non siano in Italia di dominio generale, perche sconfessarne i natali? perchè strapparli alla comunità linguistica che li à ideati e che li usa, per farne patrimonio comune? E così via di seguito.

I vocabolaristi, senza rendersi conto delle lacune nelle loro cognizioni in fatto di botanica popolare, andarono impinguando i loro vocabolari di nomi scelti a casaccio e racimolati ovunque.

¹) Eccone alcuni dei più usati per la Nigella arvensis e damascena: scompigliata, scapigliata, scarmigliata, scompigli, ruósola, streghe, fanciullacce, melanzio, anigella, damigella, nigellastro, cominella, git, gittone, gitterone, gittaione, geppi, isopiro, luigi, erba bozzolina.

# Diffusione delle voci attraverso lo spazio.

#### Lo strato romanzo attuale.

### § 77. Diffusione del Colchicum autumnale L.

Colchicum autumnale L. è comune a quasi tutta l'Europa meridionale, centrale e occidentale; più precisamente, secondo i dati della flora dell'Hegi, cresce in tutto l'occidente, al nord si spinge fino nella Danimarca, ad oriente fino nella Serbia, nella Rumenia e nella Russia meridionale (manca all'Ungheria, alla Grecia e alla Turchia); nell'Ungheria e nella Croazia crescono altre «subspecies»: Pannónicum, Griseb. et Schenk (= Colchicum multiflorum Schur.).

Per noi è importante che il colchico è diffuso su quasi tutto il territorio romanzo: in tutta la Francia, nella Svizzera, nella Spagna e nel Portogallo; in Italia però abbonda nei prati della regione alpina, mentre diventa sempre più raro verso il sud. Manca completamente all' Italia bassa, alla Sicilia, alla Sardegna e alla Còrsica 1).

Sulla dimora del colchico in Italia il Parlatore nella sua *Flora italiana* (III), 1858 e pag. 180 dice; «abbonda nei prati tanto bassi quanto montani delle parti settentrionali e centrali della Penisola, donde si spinge sino alla regione del faggio e dell'abete a 1500 e 1800 metri sul livello del mare».

# § 78. Diffusione della cosa e diffusione della parola.

Tutto questo vale per il botanico; il linguista deve tener conto di altri fattori, chè oggetto delle sue indagini sono le cose in quanto esse diedero, dànno o daranno origine a parole.

Per il linguista non basta perciò che una pianta cresca in un dato luogo, ma è necessario ch'essa vi cresca sotto condizioni (quantitative e qualitative) tali da destare in chi la conosce o la coltiva il bisogno di

<sup>1)</sup> Là è sostituito dalle varietà Colchicum neapolitanum, rispettivamente dal Colchicum corsicum e dal Colchicum parvulum. In Sicilia, in Sardegna e a Malta crescono pure le specie Colchicum pusillum e Colchicum Cupanii.

denominarla. In certe regioni il colchico è tanto frequente, che si può dire l'elemento predominante della flora: nei prati vicini a Château d'Oex, per esempio, costituisce più di un decimo, nei pressi di Evolène nella Val d'Hérens più di un ottavo (14,1%), in molti prati dei Vogesi più della metà dell' intera vegetazione 1). Potrebbe il colchico in questi luoghi mancare di nome? Una pianta può sfuggire però all'attenzione del contadino non solo perchè in un dato luogo cresce in poca quantità, ma anche perchè cresce in luoghi poco in vista e poco frequentati, o perchè si confonde con altri fiori in consorzi o agglomerati che il popolo non si preoccupa di distinguere più precisamente. È possibile che lo stesso fiore che in un dato luogo è notato, usato e denominato, in un altro sia ignoto ed anonimo. Un fatto che si potrebbe ritenere del tutto insignificante, come un gruppo di fiori su una spianata di prato accanto alla chiesa del villaggio oppure su d'un pendio esposto al sole lungo la via maestra, può rappresentare per la onomasiologia una miniera insperata, inesauribile di nomi. Quei gruppi uguali di fiori attirano gli sguardi dei campagnoli, i quali nelle ore d'ozio sentono il bisogno di parlarne e così nascono talvolta nomi, detti, frottole, a cui lo stesso fiore sotto altre condizioni di vita dovrebbe rinunciare. In somma la conoscenza dello stesso fiore è suscettibile di innumerevoli sfumature per un'infinita varietà di fattori e di combinazioni che ben spesso sfuggono anche all' indagine più perspicace e più accurata; come in generale dal noto all'ignoto corrono nella mente popolare mille gradi intermedi, ognuno dei quali può rispecchiarsi nel linguaggio.

Per quanto riguarda il colchico, il bisogno d'una denominazione è di gran lunga maggiore nel popolo settentrionale che non in quello meridionale, specialmente perchè a quest'ultimo manca uno dei fattori onomastici principali, cioè la sensazione del contrasto tra la vita del fiore e la morte imminente della natura. Così si spiega la grande differenza non solo nella qualità, ma anche nella quantità dei termini per il colchico tra i dialetti italiani del nord e quelli del centro della Penisola.

Inoltre riguardo alla diffusione del colchico non deve sfuggire l'importanza del fatto che questo fiore cresce soltanto nei prati; le zolle troppo smosse de'campi non sono fatte per i suoi bulbi e le piante d'alto fusto dei boschi ruberebbero alla sua corolla la luce che le è indispensabile. Dunque la diffusione del colchico non è omogenea; copiosissimo nei prati, manca totalmente ai campi e ai boschi. Alla diffusione a macchie della cosa corrisponde la diffusione a macchie della parola; è possibile, cioè, che in certe regioni siano esistiti, come esistono tuttora, dei larghi tratti, dove il colchico o per una ragione o per l'altra non si

<sup>1)</sup> Cfr. Stebler u. Schröter, l. c., pag. 208..

sia conosciuto. Per un oggetto di commercio (anche per una pianta coltivata) queste lacune intermedie sono presto colmate; là dove l'oggetto non c'è, viene portato per mezzo dei traffici e con esso comunemente viene portata sul mercato anche la denominazione. Per il colchico invece (non come erba medicinale, ma come semplice fiore selvatico) uno spazio dove esso non alligna o è raro, che separa due territori dove esso abbonda, può valere come limite di una data voce, può rappresentare una specie di «isolatore», e imporre così a un dato nome un dato ambito di moto e di vita.

### § 79. La vera patria del colchico è la prateria alpina.

Di solito il terreno nei dintorni delle città è sfruttato meglio che non a semplice pascolo, è coltivato a vigneto, a frutteto, a orto, a giardino; mentre la vera patria del colchico è la prateria di montagna, dove per la rigidità del clima sarebbe impossibile ogni coltivazione. La conoscenza del colchico, e per conseguenza il bisogno di denominarlo, decresce in ragione che ci si avvicina ai centri più abitati e s'arresta, si può dire, alle porte delle grandi città. Mentre di solito il centro d'irradiazione di certe voci è dato appunto dalla città, per quanto riguarda il colchico e con esso altre piante di prato, non coltivate e amanti una certa altitudine, abbiamo il caso inverso. Non è da meravigliarsi dunque: 1. se certe regioni mancano d'un nome per il colchico (terminologia incompleta!); 2. se certi nomi ànno una vita limitata nel tempo e nello spazio (donde la varietà del lessico!); 3. se manca nella terminologia del colchico quella lotta tra il termine rustico e quello cittadino, che è così intensa e così viva per nomi di oggetti che siano di comune conoscenza dell'abitante della città e della campagna (donde una relativa calma nel lessico!).

### § 80. Cambiamenti nella diffusione attraverso il tempo.

Per una pianta coltivata i fattori di diffusione possono variare a seconda delle necessità di vita dei diversi popoli e a seconda delle tendenze dei diversi tempi, donde il variare della sua notorietà e quindi del bisogno d'una denominazione. Una pianta invece rimasta sempre allo stato selvaggio, com' è il colchico, ebbe a subire presumibilmente ben pochi cambiamenti nella sua diffusione attraverso il tempo. Tuttavia, trattandosi d'una pianta eminentemente dei pascoli alpini, si può ritenere che il terreno usurpato ai prati da campi, da orti, da giardini (specialmente nelle vicinanze delle città) à condizionato piuttosto una diminuzione della sua frequenza nel corso del tempo che non un aumento. È, per esempio, più probabile che la frequenza del colchico sia stata maggiore all'epoca in cui parte del suolo della Francia attuale era

sfruttato secondo i criteri economici e le consuetudini di vita dei Celti che non dei Romani. Cosicchè si può in generale ammettere che le popolazioni, le quali oggi conoscono il colchico, l'abbiano conosciuto anche in passato. Eventuali lacune lessicali, risalendo nel tempo, non sono dovute alla mancanza della cosa, ma ad altre cause, come, d'altro canto, è possibile che denominazioni raccolte oggi, rappresentino in qualche luogo l'ultima di una serie di stratificazioni lessicali anteriori all'attuale. Abbiamo dunque tutto il diritto di pensare che in qualche luogo il tempo non abbia interrotto il filo verticale che lega uno strato all'altro e di attribuire a qualche denominazione odierna del colchico un'età antichissima.

# § 81. Distribuzione geografica delle reliquie lessicali celtiche.

Il quadro attuale delle denominazioni popolari del colchico sul territorio romanzo dalle Alpi ai Pirenei presenta in mezzo alla ricchissima fioritura di nuove creazioni (specialmente nell' Italia settentrionale) tracce di voci antiche formanti piccole aree, delle quali le une non sono per il popolo d'oggi che un groviglio incomprensibile di suoni (milándors, bile, vilòmi ecc.), le altre ridestate a nuova vita per mezzo di una nuova veste semantica (quitameriendas! veilleuse!).

I due tipi lessicali più antichi in uso già presso i Celti per designare il colchico sono probabilmente belenion e sim. e milimindrum e sim. Resti dell'uno e dell'altro dovrebbero, secondo le nostre ipotesi, sopravvivere oggi nella penisola iberica (beleño, m. veleño, m.) nella Francia (veilleuse, veillote ecc.) e nella regione alpina e più precisamente su territorio ora ladino (grigion. balúmas ecc., nòneso belumáte ecc. — fassano mirándola ecc.).

Negli spazi intermedi i rappresentanti delle due basi antiche sono andati perduti in seguito a nuove sovrapposizioni? È lecito partire dal presupposto di un substrato celtico omogeneo (belenion o milimindrum) e da esso far dipendere tutte le vicende lessicali posteriori? In tal caso quale relazione esisteva tra belenion e milimindrum? Si tratta di due varianti della stessa voce o di due concorrenti?

Non è facile rispondere a queste domande; e in generale le nostre ipotesi sulla natura e sulle condizioni del lessico botanico antico avrebbero fortuna meno caduca, se le fonti fossero meno avare di nomi schiettamente popolari. Avendo fatto parte della farmacopea celtica, il colchico sarà stato conosciuto come droga medicinale o come erba velenosa dai Celti più che da noi, avrà avuto probabilmente un termine speciale anche nel linguaggio dei Druidi; è possibile che *milimindrum*, come denominazione accattata alla terminologia del giusquiamo, abbia

142 Bertoldi.

rappresentato solo delle macchie sul quadro antico della nomenclatura popolare per il colchico. È pure probabile che oltre a questi piccoli nuclei dotti o semidotti di *milimindrum* ne siano esistiti altri, pure disposti sporadicamente del tipo *bilimuntia* o del tipo *belenion* e che intorno ai primi e ai secondi si siano schierati altri nomi ristretti al luogo dove sorsero, creazioni della fantasia popolare d'una singola regione, voci di vita breve, presto sostituite da altre; e siccome era il pastore l'unico depositario di tali nomi, essi non giunsero fino a noi. Più di un terzo dei nomi attuali per il colchico è formato da termini del linguaggio infantile allusivi a' giochi più svariati. Di tali vocaboli non ne ereditammo neppur uno. È possibile che ai pastori celtici, mentre custodivano il gregge, non sia pure venuta l'idea di ricorrere a quei frutti del colchico, che avevan là alla mano, abbondanti sui prati, quasi offerti dalla gran madre Natura, per allietare le lunghe ore d'ozio durante i pascoli?

Ed in generale se confrontiamo il numero infinito dei vocaboli infantili, di cui si vanta oggi la flora e la fauna popolare d'ogni linguaggio col numero esiguo di tali vocaboli che ci è stato tramandato dagli scrittori antichi, non possiamo conchiudere che i Celti, i Romani, i Germani non avessero avuto la stessa gioventù spensierata o ch' essa non si fosse ispirata nel denominare i fiori o gli insetti agli stessi o simili giochi, ma dobbiamo tener conto del fatto che tali denominazioni sono la parte più fragile del lessico popolare. Anche se non si osa lanciare ipotesi troppo ardite sull'essenza e sullo sviluppo del lessico antico alpino, lasciando prudentemente insoluto il problema se esso abbia avuto la tendenza alla parsimonia o allo sperpero lessicale, possiamo senz'altro ritenere che la parte più viva, più pura e più vera di esso sia andata irreparabilmente perduta, perchè i dotti antichi non le attribuirono mai alcun valore, anzi sdegnarono, temendo il ridicolo, di accogliere nei loro gravi austeri volumi quelle «nugellae» da bambini. Quello invece che dell'antico lessico popolare di piante giunse fino a noi è tanto poca cosa, che talvolta ci si aggrappa con troppa avidità a que' poveri ruderi e sovra di essi si costruisce l'edificio delle nostre ipotesi, senza preoccupazioni per la solidità delle fondamenta. Se confrontiamo una di queste povere voci scovate fra le pagine di qualche opera antica con quel monumento ch'è l'«Atlas», attraverso il quale tutto un popolo parla il suo linguaggio più vario e più schietto, dove ogni parola ci si rivela in tutta l'infinita varietà di suoni e di forme, in tutte le sue vicende nel tempo e nello spazio, dobbiamo procedere a passi lenti e misurati nelle nostre ipotesi sulla quantità e sulla qualità del lessico alpino preromano. Ed è strano che anche opere di valenti linguisti sul lessico botanico antico siano informate da questo

preconcetto: uniformità d'un tempo e multiformità d'oggi. È strana quest'angosciosa preoccupazione di ricostruire ad ogni costo e per qualunque oggetto delle vaste aree virtuali che talvolta possono essere in contrasto con le leggi che governano la vita fluttuante dei linguaggi popolari. Esse devono risultare da un esame sereno, senza far violenza al materiale ereditato.

# § 82. Il punto di partenza nell'esame onomasiologico del lessico botanico.

Come certe carte dell'atlante, che riguardano erbe o fiori, mostrano una ricca fioritura di tipi lessicali, altre invece un solo tipo che varia nei diversi punti soltanto nella forma esteriore e in generale come tuttora esistono piante povere di nomi e altre ricche, così il lessico botanico antico sarà stato esposto alle stesse variazioni quantitative e qualitative. Il punto di vista nell'esame onomasiologico credo dunque debba variare a seconda della pianta; si dovranno anzitutto distinguere nettamente le piante selvatiche da quelle coltivate, ossia le piante di conoscenza particolare da quelle di conoscenza generale. Una pianta selvatica, che non è oggetto di traffico, à di solito un nome condizionato da interessi locali, destinato a una vita normalmente breve e circoscritta al luogo dove essa nacque. Tali nomi partecipano solo in minima misura alla vita del linguaggio nella sua funzione di legame tra popolo e popolo; basta dunque ch'essi siano compresi da pochi perche la loro esistenza sia assicurata, come basta eventualmente il genio inventivo di pochi ragazzi per la loro creazione. Una pianta invece che entra a far parte dell'economia di un popolo, una pianta invece che viene coltivata, venduta, comperata tende sempre più a livellare le diversità lessicali, per poter aspirare al maggior dominio dello spazio entro il più breve periodo di tempo. Essa avrà raggiunta la massima libertà di movimento, quando sarà riuscita ad assumere un termine unico. Se osserviamo il caso contrario, cioè una denominazione unica che si sostiene nel tempo e si estende nello spazio per designare una pianta selvatica, priva apparentemente d'ogni importanza e invece una varietà di denominazioni per una pianta coltivata, esisteranno in tutt' e due i casi motivi speciali d'una tale anormalità, e la ricerca di essi, appoggiandosi alla storia, al folklore, alla medicina popolare, sarà appunto uno dei più attraenti compiti dell' onomasiologia.

Nella nomenclatura popolare delle piante selvatiche s'attenderà quindi uno sviluppo ontogenetico, in quella delle piante coltivate invece uno sviluppo filontogenetico. Lo studio dei nomi per le prime partirà dal presupposto di una instabilità onomastica nel tempo e nello spazio, la quale può cessare (generalmente o parzialmente) qualora quella data pianta in un dato luogo o in un dato tempo incomincia a venir coltivata o diventa in altro modo (per es. come pianta medicinale) oggetto di scambio o di coltura; nello studio dei nomi delle piante coltivate invece si moverà dall'apriori d'una costanza onomastica nel tempo e nello spazio, condizionata da scopi pratici, la quale può cessare col giorno che cessa la coltivazione di quella data pianta. Nel primo caso l'onomasiologia si domanderà ragione di una eventuale stabilità onomastica per piante selvatiche, mentre nel secondo caso si domanderà ragione di una eventuale incostanza onomastica per piante coltivate. Darò alcuni esempi.

Nel Celtis australis sarà normale l'uniformità di denominazioni in quei luoghi e in quei tempi, in cui esso faceva parte della coltura (per esempio, come pianta d'ornamento) o dell'industria (per esempio, di manichi da frusta) e sarà normale la pluralità invece in quei luoghi e in quei tempi in cui esso è considerato semplicemente come albero selvatico. Per il lampone s'è imposta la tendenza a una denominazione unica (di fatto il tipo lessicale ampoma e simili domina gran parte del territorio gallo-italico) in seguito all'uso molteplice dei frutti (anche come oggetto di mercato per le famose conserve di lampone); il Rubus saxatilis, pianta affine alla prima, ma i cui frutti non si prestano agli stessi scopi, vanta invece una ricca fioritura di nomi i più svariati; ne ò raccolto oltre trenta nel solo territorio del Trentino. Le esigenze della coltivazione del granturco tendono a unificare sempre più la terminologia della pianta, mentre il fatto che il tutolo manca d'ogni interesse economico e commerciale 1) rende possibile tutta quella dovizia di termini che ci è nota dai vocabolari: il Tiraboschi per i dialetti bergamaschi ne riporta il bel numero di trentatré, una decina ne riporta il Colla per il Piemonte, una decina ne raccolsi io stesso nel Friuli, altrettanti nell' Istria, una ventina nel Trentino ecc. Così il genio inventivo dell'individuo non à freni nella scelta del nome per la lappola, finchè essa è considerata come malerba o come strumento di trastullo; ogni contadino, ogni ragazzo dà libero corso alla sua fantasia e non importa nè a l'uno nè a l'altro di venir compresi dal contadino del villaggio vicino o dall'abitante della città; ma quando la lappola incomincia a venir sfruttata come erba medicinale, la sua sfera d'azione, per così dire, s'allarga e fa sì che la potenzialità creatrice di nomi resti soffocata dal bisogno d'intendersi col maggior numero possibile di individui.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) In certe parti si usa come tappo, nella Valsugana per riempire le pareti, in luogo di calcinacci o altro.

Naturalmente alberi di una certa altezza possono toccare da vicino gli interessi della collettività, anche se non coltivati, o come caratteristica di certe plaghe o come segno di confine fra proprietà o come oggetto di commercio per il legno ecc.; le denominazioni di essi sono in certo qual modo fissate dalla scrittura, poiche entrano a far parte della toponomastica, ricorrono di frequente nei documenti notarili riguardanti la proprietà privata, nei contratti di compera e di vendita ecc. In tali casi se nel creare o nello scegliere la denominazione fu all'opera un solo individuo o una piccola pluralità di individui, nel conservare la denominazione scelta è all'opera tutta una collettività interessata, la quale tende a limitare sempre più il numero dei nomi, per estendere così a una cerchia sempre maggiore la comprensione e l'uso di essi.

Si pensi alla rapidità con cui si diffusero i nomi delle piante di recente introduzione; per esse il fatto normale, da cui si dipartirà l'esame onomasiologico, è l'unicità lessicale.

Quel botanico francese Jean Robin, che nel 1625 portò in Francia per la prima volta dalla Pensilvania i semi di acacia, non si sarebbe certamente sognato che il suo cognome, sotto le spoglie della denominazione dell'acacia, sarebbe stato pronunciato dalla bocca del più umile, del più oscuro campagnolo d'Italia, e si sarebbe diffuso così rapidamente in tanti dialetti della Penisola <sup>1</sup>). Le denominazioni di carattere locale che pullularono in ogni regione subito dopo l'introduzione d'una pianta, ebbero generalmente vita effimera, furono prima o poi destinate ad annegare nel mare della denominazione predominante. Darò un esempio. Il tabacco fu introdotto in Toscana da Niccolò Tornabuoni e coltivato per la prima volta nel giardino di Alfonso Tornabuoni.

Il nome toscano dell'uso fu dapprima erba tornabuona; questo nome, suggerito, come si vede, da condizioni locali, doveva ben presto esser lavato via dall'onda travolgente del termine tabacco. Questo termine giungeva in Toscana con la prepotenza di quelle voci esuberanti di forza espansiva che non tollerano ingombri al loro «fatale andare».

Dunque la conservazione d'un nome da una generazione all'altra e la sua diffusione da un luogo all'altro possono essere a un dato punto interrotte, mutati i rapporti sociali o economici tra soggetto e oggetto, per dar luogo a creazioni effimere nel tempo e isolate nello spazio. In

¹) Cfr. ital. robinia, veneto robina, bergam. rübina, genov. rubin, romagn. ruben, mantov. robinia e robilia, ticin. Sottoc. rübin, mirand. rubilia, piemont. rubili, rubinia, moden. rubenia, bresciano rübi, forme sgigolate dai vocabolari o dalle flore. Nel Trentino raccolsi personalmente: robilia a Canal S. Bovo, rubini a S. Lorenzo di Banale, spiröbi a Lodrone [= 'spino rubino'], robin nella Valle di Sole.

un nuovo periodo poi, quando lo dovessero esigere nuovi bisogni pratici, il vocabolo fra i neocreati, che à la fortuna d'incontrare le simpatie dei più, inizia come portavoce degli altri le sue migrazioni nello spazio.

## § 83. Le premesse per una rapida diffusione dei nomi del colchico. La fortuna della base *veill-* in Francia.

Dalla parte storica di questo saggio risulta che in due epoche specialmente c'erano le premesse per una rapida diffusione dei nomi in senso orizzontale: anzitutto nell'epoca preromana, quando i Celti fecero largo uso del colchico come erba velenosa per avvelenare le frecce nella caccia e in secondo luogo nell'ultimo medioevo, quando i Francesi si servirono del veleno contenuto nel colchico per ammazzare ogni sorta d'animali nocivi. L'aspetto attuale delle denominazioni francesi per il colchico si risente di questo fatto: in confronto alla ricca varietà di nomi nell'alta Italia, dove il colchico non ebbe nessun uso generale, risalta a prima vista una certa uniformità onomastica in Francia.

Circa la metà della sua superfice è occupata da rappresentanti diversi, per via di vario suffisso, della stessa base veill- divisi oggi in quattro gruppi: 1. settentrionale-orientale, 2. occidentale, 3. centrale e 4. meridionale (cfr. la cartina annessa ¹) e cfr. la parte storica di questo saggio). È fuori di dubbio che una volta i quattro gruppi formavano un territorio compatto. L'area del tipo veilleuse, veillote è ora dunque in decomposizione; sfasciandosi, lasciò nel mezzo pochi frammenti deboli, che a mala pena sembrano resistere ai nuovi tipi penetrati fra le due zone. Sono gli unici punti, dove il derivato si riduce al primitivo ( $veille - vw\bar{a}y$ ); il segreto della debolezza di tali forme sta evidentemente nel loro isolamento.

# § 84. Le condizioni di vita della famiglia di voci: veilleuse.

In generale le condizioni di vita di questa famiglia di voci non dovevano essere troppo favorevoli, attratte come dovevano essere or verso l'una or verso l'altra delle molte voci foneticamente simili designanti altre piante. Già l'Urtel notò nel suo articolo su veilleuse alcune di queste analogie lessicali: egli osservò che questo termine già nella Lorena non è limitato a designare il solo colchico, ma s'estende pure a varie specie di orobanche [voyerosse, voayerasse], notò che anche altrove nomi simili a quello dato al colchico servono a designare altre piante, come il Carthamus tinctorius [veillette, veilleuse, Gloss. du Centre],

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Per ragioni di economia le cartine non si sono potute stampare; povere mie fatiche destinate a immiserire nel cassetto!

il nostro vilucchio, Convolvulus arvensis [veillée, éveillée, vèye, vièyie, viyée, vouylé, vaille, vaye, voillette, Joret, Flore pop. d. l. Norm.] il Polygonum convolvulus [vèyie] una specie di veccia [vèyie], una specie di clematide [véie] ecc.

# § 85. L'omonimia in Francia tra 'colchico' e 'vilucchio' e sue conseguenze.

Di tutte queste piante quella che per la sua ampia diffusione e per la sua grande notorietà assume nella botanica popolare una speciale importanza è il vilucchio e l'omonimia di esso con il colchico può rappresentare un serio pericolo. Un esame della carta «liseron» dell' Atlante ci permette di rilevare questo fatto: le voci del tipo véyé, f. 'vilucchio' appartengono a una regione compatta che comprende i seguenti dipartimenti: Sarthe (p. 315, 328, 318, 411), Mayenne (p. 421), Maine-et-Loire (p. 412), Indre-et-Loire (p. 414, 408), Loire-et-Cher (p. 316), Eure-et-Loire (p. 313, 219), Orne (p. 325, 327). Se confrontiamo ora la carta 'vilucchio' con la carta 'colchico', risalta subito una certa relazione reciproca: l' area «veilleuse» 'colchico' s' arresta proprio là dove l' area vévé f. 'vilucchio' incomincia e l'area veilleuse 'colchico' poi continua là dove l'area véyé f. 'vilucchio' finisce. La lacuna nell'area «veilleuse» 'colchico' è colmata da chenarde, il quale tipo copre pressappoco la regione sopra indicata, cioè i dipartimenti: Mayenne, Sarthe, Maine-et-Loire, Eure-et-Loire, Loire-et-Cher. Nessuno vorrà dire che questa coincidenza di un'esattezza geometrica così sorprendente sia frutto del caso. Il linguaggio riparava qui a un' omonimia incompatibile, condannando il colchico ad accettare un nuovo nome. veilleuse si trovava di fronte a chenarde invadente in condizioni svantaggiose, perchè chenarde doveva avere la boria orgogliosa del parigino verso il campagnolo. Tale prerogativa facilitava a chenarde il compito d'entrare al posto di veilleuse 'colchico' là dove la posizione di quest' ultimo era scossa da un temibile concorrente.

### § 86. L'ant. franc. veillette 'vilucchio', il rivale di veillette 'colchico'.

E anzitutto dobbiamo imparare a conoscere da vicino questo concorrente. Una delle denominazioni francesi più antiche del vilucchio conservatesi fino a noi è veillette f. che risale al XIVº secolo; più tardi, nel secolo XVIº ci è attestato villière, f. e veillère f.; si tratta evidentemente di derivati, per via di vario suffisso, del primitivo veille rispettivamente ville. Il vilucchio può agli occhi di un profano dare l' impressione di una piccola vite strisciante per terra ed è certo che anticamente fu chiamato col nome della vite: vitealis [herba] è il

nome del vilucchio registrato dal Fuchsius 1546 e a viticula o viticula o \*vitula sembrano risalire parecchi nomi romanzi di questa pianta  $^{1}$ ).

# § 87. Diversi rappresentanti di viticula come nomi del 'vilucchio'.

Abbiamo dunque accertato viticula 'vilucchio' su un territorio abbastanza vasto; il risultato fonetico di questa base in Francia è viille, ville, veille e in realtà abbiamo visto che veillette, villière sono forme antiche designanti il vilucchio; la prima attestata nel XIVº secolo, la seconda nel XVIº secolo. E ancor oggi l'Edmont raccolse véyé f. (412, 411, 408, 318, 328, 421, 219, 327) vété f. (414) per 'vilucchio' nel Centro; così pure la Guascogna (Gironda) conosce bedite f. (p. 548, 641, 650) 'vilucchio'. D'altro canto veillette 'colchico' è registrato dal Jaubert per i dialetti del Centro; veille 'colchico' è confermato dal Rolland a Diges (Yonne) e nelle colline del Sancerrois e del Nivernais. Lo stesso Edmont alla domanda 'colchique' ebbe in risposta: véyèt f. al punto 103, cioè a Bué (Cher), dove alla domanda 'liseron' ebbe in risposta: vivy f.; mentre al punto 408 (a St. Antoine-du-Rocher nel

¹) Il Meyer-Lübke conosce un emil.  $vde\check{c}$ , sconosciuto agli Emiliani, i quali ànno  $vlo\check{c}$  accanto a  $kampano\acute{z}$  e a  $kur\acute{z}ol$  (Casali).

<sup>«</sup>vdeč» nell' Emilia avrebbe dovuto essere isolatissimo, chè tutt' attorno à bdòč di Forlì (Zangheri), bločč di Bologna (Salvioni), vlüč di Mantova (Salvioni), vlüč di Miràndola (Meschieri), vlöč di Parma, fino a velúča di Rovigo (Mazzucchi).

Il Toppino (A. Gl. XVI 541 nota 3) postulava per vidura di Castellinaldo una base \*vitula; sarà però un compromesso tra le due forme piemontesi vidula e vridula (cfr. Colla).

Accanto al trevigl. bidola, ritenuto già dal Salvioni (Romania XLIII pag. 391 nota 2) come un derivato di vitula, ricordo il bresciano idola con la caduta della consonante iniziale.

Il Battisti (M. von Valvest. § 108) ci dà un vestin. veñiulo vilucchio, ch' egli manda (indotto probabilmente dalle forme trentine come menúdola, minúdola; accanto a: menúgola di Nomi e Aldeno; venúgola di Isera) con minūtulu. Il Salvioni s'avvide delle difficoltà fonetiche che s'oppongono all'accettazione di questa base e preferi unirlo ai derivati di \*voliclo (alternantesi con \*volūclu- che viene da võlūcŭlum e questo a sua volta da võlūtūlum, cfr. REW nr. 9435). Per spiegare il ñ Salvioni stesso deve però ricorrere all'azione dissimilativa di t—l (cioè: \*vetulo) e non basta, perchè t è pure irregolare; deve pensare all'influsso di invogliere. Andiamo troppo in là con le torture fonetiche.

A Storo e a Baitoni di Bondone, sempre nello stesso territorio, il vilucchio è detto viñaole. Non si tratterà d'un derivato di viña (vite)? Anche in Francia abbiamo vignole m. (vilucchio) raccolto dal Rolland a Varengeville s. M. (S.-Inf.), che però manca all' «Atlas».

dipartimento Indre-et-Loir) raccoglieva  $v \not e y \not e$  f. per il vilu**c**chio e *chenarde* f. per il colchico.

# § 88. veille, veillette, 'colchico', un ingombro alla vitalità di veille, veillette 'vilucchio'.

Per noi è importante rilevare il fatto che il sostantivo veille (e derivati come veillette) tratto dal latino vigilare e venuto a designare il colchico poteva essere un ingombro alla vitalità di veille (veillete) tratto da viticula, designante pure una pianta, cioè il 'vilucchio'. Anzi l'ingombro è reciproco, donde la necessità di rimediarvi. Il compito del linguaggio popolare doveva dunque consistere nell'alleggerire veille (veillette) del suo sovraccarico semantico: 'colchico', 'vilucchio'.

#### § 89. Il rimedio.

Lo scopo fu raggiunto in due modi. In un territorio compatto (ai punti: 321, 325, 327, 328, 411, 421, 412, 414, 408, 318, 316, 315, 313, 219) si lasciò alla voce véyé solamente il carico semantico: 'vilucchio' e le si tolse quello di: 'colchico', affidandolo a chenarde. In un altro territorio pure compatto (ai punti 107. 104, 105, 103, 202) s'invertivano le parti: a véyèt f. restava soltanto la metà del peso ['colchico'], mentre per l'altra metà ['vilucchio'] si ricorreva all'appoggio d'una voce (che tenterò di precisare più oltre) foneticamente affine, ma contenente un r. In mezzo ai due territori sta una zona in cui manca ogni traccia del tipo véyé sia come nome del vilucchio sia come nome del colchico; essa comprende i punti: 208, 209, 311, 307, 206, 204. È la zona, dove la tendenza riparatrice soverchiante portò a una sostituzione bilaterale: da un lato \*veyé 'vilucchio' fu sostituito da vriyé, dall'altro \*veyét 'colchico' fu sostituito da chenarde. Si esagerò dunque nel rimedio.

Se la presenza di *vriyé* f. 'vilucchio' è veramente condizionata da un anteriore \*veyé f. 'vilucchio', che a contatto con \*veyé f. 'colchico' doveva venir meno alle esigenze della chiarezza semantica, il dominio di *vriyé* f. dovrebbe all'incirca coincidere con quello dei derivati di veille come nomi del colchico.

# § 90. Il tipo vriyé 'vilucchio' e il suo compito.

E in realtà il confronto tra l'area occidentale di *veilleuse* (e sim.) 'colchico' e l'area del tipo *vriyé* (carta 'liseron') ci fa appunto pensare che la vera destinazione di *vriy*, *vriyé* sia stata quella di riparare all'equivoco a cui poteva dar luogo la collisione di \*veyé = 'colchico' con 'vilucchio'. Anche qui una corrispondenza geografica perfetta tra le

due aree; il confine settentrionale è segnato dai punti: 467, 446, 443, 433, 423, 415, 416, 407, 408, 306, 311, 209, 208; il confine orientale dai punti: 208, 107, 105, 4; il confine meridionale dai punti: 4, 1, 400, 503, 505, 509, 517, 621, 632, 630, 528, 527, 536; il confine occidentale è segnato dal mare.

Su tutto questo vasto territorio il colchico non è conosciuto sotto altro nome che sotto quello di *veill* + suff. ¹), rispettivamente il vilucchio sotto quello di *vriy*, *vriyė* o *vritė*; si tratta in tutt'e due i casi di aree lessicali omogenee.

Nello stato di indebolimento in cui veniva a trovarsi veille in seguito all'omonimia (= 'vilucchio' e 'colchico') si riparò da un lato, rigenerando la vitalità semantica di veille 'colchico' con l'avvicinarlo all'idea di 'veglia' (veillée), dall'altro lato, rinvigorendo la struttura fonetica di veille 'vilucchio' con un r, tolto da altra voce. Nel primo caso terapia semantica, nel secondo terapia fonetica.

#### § 91. Donde venne l'r di vriyé?

Qual' è la voce che cedette il proprio r a veille, ville 'vilucchio'? Non sono il primo che si fa questa domanda. Tutt' altro; quest' accidente fonetico doveva assumere un' importanza capitale nella storia del lessico francese, perchè alla stessa vicenda fonetica (ville—vrille) sono stati esposti i nomi francesi di quel comunissimo arnese che in italiano è conosciuto sotto il nome di succhiello. Nessuna meraviglia dunque se un' immistione tanto fortunata mise alla prova la perspicacia e la genialità di molti eminenti linguisti, dal Diez al Paris.

Per spiegare l'origine di questo r si fecero le più svariate supposizioni. Si pensò a una forma sincopata di *verille* (cfr. ital. *verrina*), come nome del succhiello, venuta poi più tardi a designare i cirri della vite (Diez); si ricorse alla numesosa famiglia di voci germaniche del tipo *vrig* o *vric*, *wring* o *wrink*), i cui membri si prestarono a designare qualche cosa di contorto (Scheler)<sup>2</sup>); si interpretò l'r come un espediente fonetico chiamato a togliere l'iato come in *grammaire* o in *mire* (Tobler); lo si paragonò all'r di *fronde* che aveva anticamente la forma parallela *fonde* (funda) (Bugge, cfr. G. Paris, R. VI, 133); vi si suppose l'influsso analogico di *drille* (Gade); si pensò a un'immistione di *virer* (Baist).

<sup>1)</sup> Eccettuata l'area di chenarde, di cui abbiamo parlato più sopra.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Lo Scheler à omesso di citare fra i suoi esempi quello che eventualmente avrebbe potuto essere il più convincente: il norvegese wringla 'avvolgere' [cfr. REW nr. 9576 a wringla "winden"] che à dato origine al norm. velingue = 'una specie di alga'.

Tutta questa fioritura di ipotesi lasciò a ragione il Meyer-Lübke insodisfatto 1), cosicchè il problema attende ancora una soluzione definitiva.

Anzitutto credo opportuno di tener separate le due denominazioni: 1. vrille 'vilucchio' e 2. vrille 'succhiello' 2). Il lessico francese del XIVº secolo non conosceva la forma con r, ma già il Fuchsius nella sua De historia stirpium, Parisiis 1546 ci attesta accanto alla forma vitealis anche quella con r vitreole f.

Quest'ultima voce sembre esser sfuggita alle indagini fatte finora; chè essa poteva servire d'aiuto a trovare il bandolo della matassa. vitreole 'vilucchio' si risente evidentemente di vitrum 'vetro'.

# § 92. L'influsso semantico di 'vetro' in molti derivati di *vitis*, come nomi di varie piante.

Nel lessico botanico popolare non è questo nè il primo nè l'unico caso in cui derivati di vitis o di vitex, venuti a designare varie piante, tradiscono nel loro aspetto fonetico l'influsso di "vetro". La base vitisper mezzo di derivati (viticula, viticella ecc.) e di composti (vitis alba, vitalba, vitalbula) fu specialmente feconda di nomi per la vitalba (Clematis vitalba L.). Ora accanto alle forme regolari pullulano qua e là su tutto il territorio romanzo delle forme contenenti un r, che finora rimasero inspiegate. Il Colmeiro (1846), per esempio, registra come nomi della vitalba oltre alle voci catalane vidaura, vidarsa anche quella di Valenza vidriella, che si ricollega col nome spagnolo vidraria della Clematis flammula (Colmeiro). Il Costa 3) dà per Minorca vidriella pure Clematis flammula L. accanto al catalano badiella, che rappresenta indubbiamente viticella. Similmente il Pasquale e Avellino ci attesta la forma vitrara, con la forma parallela vitara, come nome della vitalba nel dialetto napoletano. In particolar modo interessanti sono alcune voci per la vitalba nei dialetti del Trentino: vedrasone di Caldonazzo (usato anche per designare il luppolo selvatico), svedrúsie

¹) «Das -r- in frz. vrille ist nicht erklärt. Einfluß von frz. virer ZRPh. XXIV, 417 nicht verständlich, vrille «Bohrer» ist vielleicht an drille angelehnt, Gade, Handwerkzgn. 62.» REW nr. 9392.

<sup>2)</sup> Chi dovesse occuparsi di *vrille*, come nome d'istrumento, non deve perder di vista l'istriano *verigola* 'succhiello', che evidentemente risale a un \*viricula (da quel \*viriculare che il Baist postulava per *vriller*).

Relazioni secondarie reciproche tra *vrille* 'succhiello' e *vrille* 'vilucchio' non sono da escludersi neppur dal punto di vista semantico; l'idea di 'attortigliato' vale per l'uno e per l'altro. Tuttavia nè la storia nè la geografia linguistica ci permettono di attribuire a questo fatto un valore primario e generale.

<sup>3)</sup> Costa, Flora des Cataluña, 1864.

di Terlago e Monte Terlago (cfr. il trevigl. vedrus 'tralcio'), vedresie di Molveno, vedriče 1) di Pissavacca (Ravina) nel contado di Trento. Da ultimo ricordo alcuni nomi sardi della vitalba che contengono lo stesso rch'è nell'italiano vétrice da vitice (REW nr. 9389): il logudorese idrighinsu, bidrighinsu, trighinsu (accanto a bidighinsu di Cuglieri e vitichingiu di Fonni)<sup>2</sup>). Nessuna di queste voci è spiegabile come un semplice derivato di vitis o di vitex. Il Prati, che è la mia fonte del nome vedriče, si esprime così: «si tratta di un femminile plurale, che, al pari del tosc. ant. viticchio 'vilucchio', continua il lat. vitic il a» Egli spiega l'e protonico per dissimilazione e l'r inserito come nel nome toscano vetrice e aggiunge: «converrà vedere, sulla scorta di altri nomi vernacoli della vitalba risalenti a vite, se esso [l'e protonico] non abbia ragione diversa (probabile influsso di vitice)». Il Salvioni<sup>3</sup>) per le voci logudoresi sopra citate postulò dapprima una base vitigineu (cfr. Körting nr. 10246), ma poi le ritenne risultanti dall'incontro di vite con vitice ed anch'egli, come altri, per l'r invocò l'ital. vétrice.

L'inserzione di r nei derivati di vite e di vitice non è dunque un fenomeno che si limita alla sola Francia occidentale, ma si estende a parecchie regioni romanze: alla Sardegna, all'Italia meridionale e settentrionale e alla Spagna. Sarebbe perciò un'imprudenza cercarne le ragioni, valendosi soltanto di elementi localizzati alla sola Francia.

Come si spiega semanticamente l'influsso di vetro?

# § 93. L' erba vetriola, la Parietaria officinalis L.

C'è una pianta comunissima in tutta l'Europa, che cresce su ogni muro, chiamata dai botanici: *Parietaria officinalis* L. Essa era conosciuta per le sue virtù medicinali già nell'antichità classica 4); ma fu specialmente in voga nel medioevo come rimedio popolare contro la nefrite cronica, contro la cistite e contro i catarri intestinali. Inoltre in grazia della ruvidità delle sue foglie fu ampiamente usata (e si usa anche tuttora) nell'economia domestica per lavare il vetro 5).

<sup>1)</sup> Cfr. A. Prati, Arch. gl. it. XVIII, pag. 339; vedriče è un plur. femm.

<sup>2)</sup> Cfr. Moris, Flora sardoa.

<sup>3)</sup> Rendiconti del R. Ist. Lomb. Serie II, vol. XLII, pag. 857.

<sup>4)</sup> Plinio ricorda una graziosa leggenda greca. Nel costruire l'acropoli di Atene lo schiavo prediletto di Pericle cadde dall'edificio e si feri così gravemente, che i medici lo dichiararono spacciato. Ma la Dea Atene apparve in sogno a Pericle e gli mostro un'erba medicinale che cresceva fra le fessure del tempio. Era la \*parietaria\*. Lo schiavo, medicato con le foglie di essa, guari e da Pericle fu eretta in ringraziamento una statua ad \*Athene Hygieia\*.

b) toscano vetriola, vitriola, veronese vegrióla, verióla (Monti), vicentino veriolo (Nazari), trevisano veriòl (Saccardo), polesano variolo (Mazzucchi),

E appunto molti nomi romanzi di questa pianta (specialmente nell'Italia settentrionale) sono allusivi a quest' uso; la loro quantità e la loro varietà sono una sicura prova che un tempo i derivati del latino vitrum per via di vario suffisso come vitraria, \*vitranea (cfr. Piverone vadráña!), \*vitrineola (cfr. veron. rust. varignóla!) godevano di una grande diffusione, favorita dalla lingua farmaceutica. Ed anche nei nomi trentini per la vitalba vedrezie, svedrusie, vedrasoni il popolo sente l'influsso di 'vetro'; vi attribuisce però un valore tutto particolare. «È il vetro delle budella» — ebbi in risposta da un contadino interrogato sull'interpretazione che avrei dovuto dare al nome svedrúsie. Egli intendeva con ciò alludere all'azione interna della vitalba: in realtà questa pianta «produce nello stomaco e nell'intestino dei processi d'infiammazione» (Schulz, l. c. pag. 127), ritenuti dal popolo come salutari. L'intestino ammalato — nell'idea popolare — à bisogno d'esser pulito violentemente e la vitalba lo sfrega, lo raschia, levandone ogni corpo estraneo dannoso, lo pulisce, quasi, con la carta di vetro. I mendicanti, per esempio, si servono della vitalba per prodursi delle ferite artificiali alle braccia o alle gambe, eccitando con ciò la pietà dei passanti, donde i nomi di: herbe aux gueux del francese, yèp' du bribeu di Spa [= 'erba del mendico'], erba d'os mendigos, erba d'o póbre del galliziano, yerba del pordiosero dello spagnolo, bettlerseil [= corda del medico' del tedesco 1). Queste ferite e le ulcere che ne derivano — dice il Rolland - sono poco profonde, si possono allargare a volontà e guariscono poi facilmente. Poteva dunque entrare nella mente popolare senza difficoltà l'idea di 'vetro'.

Ora, il vilucchio servì nella medicina popolare allo stesso scopo diuretico e purgativo come la parietaria e come la vitalba. Non deve dunque

Valpantena nel territorio veronese varignola (Goiran), trentino vedriôla, Valvestino vadrigælo e vedărăælo (Battisti), bergamasco veriôla, vegriola (Tiraboschi), bresciano erba vedriæla (Melchiori), milanese vedriæula (Banfi), mantovano vedriæl (Arrivabene), comasco vedrasciau (Monti), valtell. vedragiu (Monti), ticin. vedrieula, locarn. vedrieura, mendris. vedraja (Franzoni), cremon. vedriool (Peri), milandol. vadariôl (Mesch.), romagn. vidariôl (Raggi), imolese vederió (Tozzoli), Piverone vadraña (Flechia, Arch gl. it. XVIII, pag. 324), forlivese vidariôl (Zangheri), reggiano vederiól (Casali), lunigiano vedriôla, verdiôla, ordiôla, utriola (Bottiglioni, RDR. 1911, pag. 137).

<sup>1)</sup> Cfr. Rolland, I, pag. 10. Lo Schulz dice: «Frisch gekaut macht sie im Munde neben brennendem Gefühl Blasenbildung, im Magen und Darm läßt sie nach ihrem Genuß entzündliche Prozesse auftreten. Auch auf der äußeren Haut kann der frische Saft Entzündung und Blasenbildung entstehen lassen.» Secondo Rosenthal (Synopsis plantarum) la radice ebbe un tempo gran fama come efficace purgante.

stupire se anche la terminologia del vilucchio si risente dell'influsso di 'vetro'; come un \*vitaria [da vitis, sul modello: nucaria da nux] 'vitalba' passò in un \*vitraria [cfr. vitraria 'parietaria'!], così un \*viteola 'vilucchio' si trasformò in un vitreola, la forma che ci è rimasta attestata dal Fuchsius, e così accanto a un viticula siamo autorizzati a supporre un \*vitricula, che da vitrum abbia preso a prestito soltanto l'r, conservando l'i. A questo vitricula dovrebbe dunque risalire quel vrille 'vilucchio', che abbiamo considerato come il tipo a cui il linguaggio dovette ricorrere per por fine a un conflitto di omonimia.

#### § 94. veillote 'tas de foin' un nuovo concorrente?

Tali condizioni lessicali si complicano per la presenza su gran parte del territorio francese di *veillote* 'tas de foin', che in certi punti sembra essersi appoggiato abusivamente a 'veillée': Questo tipo *veillote* è comune alla Francia settentrionale, centrale e occidentale e à il valore di 'piccolo mucchio di fieno non disseccato, che i falciatori fanno la sera, coprendolo in qualche luogo d' un capperone per paura della pioggia'.

Ouest: Haute-Maine veille «tas de foin». «Une veille bien faite doit contenir en moyenne deux mille livre de foin, ce qui constitue la charretée de Maine»; Bas-Maine vèy «meule de foin ou de paille: le foin lorsqu'il est sec, se met d'abord en butyao, puis en vèy, puis en barj»; veyos, veyot «petit tas de foin»; Poitou veille «petit tas de foin», Vienne vailloche, veilloche «meule de foin»; St. Romain velloche (in un manoscritto del 1468); Saintonge veilloche «petite meule de foin»; Anjou: a Montjean, Lougeron, Lué, Segré veille sf. «meule de foin faite provisoirement au milieu d'un pré. Ces meules, pesant de une demi-tonne à 2 tonnes affectent la forme cilindro-ogivale. A Saint-Paul-du Bois on les fait beaucoup plus petites. Au Lougeron: petit tas de foin que l'on forme pour terminer la dissication ou lorsqu'on craint la pluie». Berry veilloche «meule de foin».

Centre: Jonne viotte, villotte, veuillotte, voyotte «se dit des petits tas de foin faits dans les prés par les faneuses, pour servir à former les meules» (Joigny, Gy. l'Evêque, Perreuse etc.). Blaisois veilloche tas fait dans un champ artificiel nouvellement fauché en attendent qu'on le serre». Vendôme veilloche «petit tas de foin».

<sup>1)</sup> Materiali: Normandie: Pléchâtel veyòs «petit tas de foin non séché dans une prairie»; veilloche «petit tas de foin que les faneurs font le soir»; Eure: villote, billote «après avoir fait les rangées, on prend avec les bras le plus souvent, dans ces longues rangées, une certaine quantité de foin qu'on retrousse à la hâte de manière à former de petites villotes»; Guernesey vieillote «petit morceau de foin nouvellement fauché»; Havre villote «meule de foin». Questa forma è del 1606, più tardi veillotte, Thaon vy à vòt «tas de foin»; Jères villotte «petit tas de blé, d'avoine, de foin que l'on recouvre d'un caperon par crainte de la pluie en attendant qu'on puisse le mettre en gerbes»; La Hague vuellotte «tas de varech séché, grosse meule de foin».

Che cos'è etimologicamente veillote 'tas de foin'? Horning (Zeitschr. f. rom. Phil. XXVII, 149 e ibid. XXX, 457) lo spiega come un derivato di vitulus 'vitello' e quest'idea sembra esser condivisa anche dal Meyer-Lübke, il quale schiera senz'altro il francese occidentale veyet, veyot sotto i derivati di vitulus e ci avverte che preferisce questa soluzione a quella del Thomas (Mélanges d'étymologie, 163), il quale proponeva piuttosto un viticula.

- Contro l'opinione dell'Horning parlano i seguenti fatti:
- 1. la formazione *veillote* da *vitula* dovrebbe risalire molto addietro nel tempo, perchè tutte le lingue romanze consentono almeno partendo dal terzo secolo nel sostituire *vitellu* a *vitulu*.
- 2. il passaggio semantico da 'vitello' a •'mucchio di fieno' sarebbe stranamente limitato solo alla Francia occidentale; perchè manca qualunque traccia di *vitulu* 'tas de foin' nella Francia del sud e nell' Italia del nord?
- 3. anche per la ragione dei suoni siamo autorizzati a dubitare dell'etimologia proposta dall'Horning: la forma più antica, documentata dal Du Cange, suona vielle (per viete?) 'tas de foin' e ad essa accennano le forme attuali nei singoli dialetti [ricordo, per esempio, il norm. vieillotte, vieuillotte]. Un vitulu darebbe: vet; un vitula: vete. Ora secondo l'Herzog a tilia nella Francia occidentale corrispondono solamente forme del tipo tille (con i!); non dovrebbe dunque anche un vitula negli stessi punti dare: \*ville invece di veille (con ei!)?

L'opinione dell'Horning per reggersi deve vincere questi tre ostacoli quello storico, quello geografico e quello fonetico. Quella invece del Thomas è certo più attendibile. Anzitutto egli à dimostrato che nella Gallia esistevano, una accanto all'altra, le due basi: viticula e viticula e viticula (cfr. guascone bedelhe). Dal punto di vista semantico (dove appunto il Meyer-Lübke trova la difficoltà) il passaggio di pensiero da 'piccola vite' a 'piccolo ciuffo di fieno' non à nulla di strano, quando si tenga conto che lo spagnolo vedija (viticula) à assunto il significato di 'fiocco di lana', 'ciuffo di capelli' [vedeja 'anello, ricciolo di capelli'], che l'engadinese vadagl (pure viticula) significa egualmente 'riccio di capelli', il gardenese vadädla 'nodo nel filo', e quando si pensi alle gradazioni semantiche dei continuatori del basso latino blesta (Du Cange, I, 702): trentino biesta 'capelli arruffati', 'erba folta di un cespo', 'zolla erbosa', trent. biest 'fascio di fieno', provenz. blesto 'ciocca di capelli', 'pennecchio di canapa', 'matassa di seta'.

Se da *viicula* mossero tanto *veille*, *veillette* 'vilucchio' quanto *veille*, *veillote* 'mucchietto di fieno', nulla di più facile che anche qui l'omonimia abbia fatto sentire la sua azione distruggitrice e regolatrice.

Quello che a noi importa è di accertare se veillote 'tas de foin' è stato coinvolto nel confiitto tra veillette 'colchico' e veillette 'vilucchio' e in tal caso quale parte abbia avuto nella lotta. Siamo forse anche autorizzati a ritenere almeno parzialmente responsabile veillote 'mucchio di fieno' della comparsa di vrille sul campo delle denominazioni per il vilucchio? Fu veillote 'mucchio di fieno' in qualche regione della Francia un rivale minaccioso per l'esistenza di veillote 'colchico' o di veillette 'vilucchio'? Una risposta precisa e sicura a queste domande potrebbe risultare solamente da un esame dell'Atlante e dal confronto delle tre cartine: 'colchico', 'vilucchio'. 'mucchio di fieno'; pur troppo non abbiamo che quella del 'vilucchio'.

Tuttavia è lecito pensare che prima o dopo l'omonimia abbia un po'sgovernato anche sui due tipi: veillote 'colchique' e veillote 'tas de foin', ora a danno dell'uno ora a danno dell'altro. È possibile, per esempio, che nel Poitou il suffisso -aricius abbia avuto il compito di chiarire l'equivoco, donde veillotte 'petit tas de foin' [accanto a veilloche 'meule de foin', Vienne] e veilleresse 'colchique'. È possibile anche che nel Centro, al punto 107 [vwāy, f.] (cfr. pag. 145) il linguaggio abbia tentato di riparare alla collisione [vwayōt = 'colchique' e 'tas de foin'] col ridurre vwayōt al primitivo.

Pure in generale non sembra che la collisione abbia assunto forme minacciose per la vitalità dei due tipi: in qualche punto del Centro essi vivono in pace uno accanto all'altro e così in molti punti della Francia occidentale assolutamente nessun sintomo di incompatibilità, [veillote nel Vendôme è contemporaneamente 'petit tas de foin' e 'colchique des prés']. Mi pare perciò imprudente di affidare all'omonimia la responsabilità di giustificare l'eventuale assenza di veillote nell'una o nell'altra accezione; è imprudente perchè finora manca qualunque prova che veillote 'tas de foin' una volta abbia avuto proporzioni maggiori di oggi e specialmente che sia mai esistito nella Francia orientale.

# § 95. Le innovazioni lessicologiche. Distribuzione e fortuna di esse.

Il manto di *veilleuse* 'colchico', che copriva un tempo gran parte della Francia ebbe dunque uno strappo nel mezzo. Lo strappo fu rattoppato con *chenarde*, ma il tessuto perdette in tal modo della sua forza di consistenza e di resistenza. Le innovazioni lessicologiche avranno perciò d'ora in poi facile gioco a penetrare al suo posto.

Anzitutto, se la voce *veilleuse* 'colchico', come complesso di suoni, va a poco a poco perdendo terreno, l'idea delle veglie, di cui essa

è portatrice, riprodotta in varia maniera, è destinata a migrare nello spazio.

Oltre al nome lovrát 'colchico' del Giura svizzero, donde venne probabilmente l'impulso semantico, incontriamo a nord il tipo vallone sizerète, dove size è la 'veglia', a oriente kiltblume, dove kilt à il valore di: «geselliges Wachbleiben zur Nachtzeit an Herbst- und Winterabenden», cosicche le denominazioni per il colchico ispirate dall'idea di veglia occupano un territorio quasi compatto che comprende gran parte della Francia, il Giura svizzero, una parte della Svizzera tedesca e la Vallonia.

Lo sfondo ideologico è dunque lo stesso in veilleuse, in lovràt, in sizerète e in kelterle; questi quattro tipi lessicali diversi costituiscono un' area compatta, al di fuori della quale non c'è caso di trovare neppur un nome ispirato dalla stessa idea. È dunque presumibile che entro questo territorio l'idea sia passata da un idioma all'altro, dove continuò a vivere sotto altre spoglie. Questi prestiti d'idee non sono forse come dei fili invisibili che legano lo spirito al di sopra e al di fuori delle convenzionalità linguistiche?

In secondo luogo nei punti, in cui le grandi aree, per esempio, quella di *veilleuse*, di *veillote*, di *chenarde*, di *lovràt* sono meno resistenti, cioè al margine di esse, notiamo il solito fenomeno d'invadenza lessicale di tipi appartenenti in origine ad altre aree <sup>1</sup>).

<sup>1)</sup> Materiali: Francia: veilleuse è dato, come osservai, anzitutto dal Littré; il Rolland ne conferma l'uso per: «Normandie, île de France, Champagne, Lorraine, Bourgogne, Franche-Comté, Berry, Touraine, Anjou, Poitou, Saintonge e cita le seguenti forme come raccolte personalmente: vòyouzo, f., Montbarrey (Jura); vàyouze, f., Amelécourt (Meurthe); vèyuze, f., Cubry (Doubs); bélhuzo, Campagnac (Aveyron); viyeûze, f., Gaye (Marne); viyaouze, f., Vignot (Meuse). Vautherin nel suo «Glossaire du patois de Châtenois» dà vòyuze, f., per i dintorni di Belfort; nella Revue de philologie française 1900 a pag. 58 trovo vòyouzo, f., per Mesnay (Jura); Beauquier conferma veilleuse come diffuso «en divers lieux de la Franche-Comté».

Francia: veillote è citato dal Rolland come nome del colchico nella: Normandie, île de France, Champagne, Lorraine, Franche-Comté, Bourgogne, Berry, Orléanais». Egli stesso raccolse: vouàyotte, f., a Chaucenne (Doubs); viyotte, f., a Ruffey, près Dijon; viotte, f., a Montreuil-Bellay (Maine-et-Loire); nel Beauquier (Flore de la Franche-Comté, 1910) a pag. 192 trovo: voyotte per Saint-Claude, veuillotte e veillotte per Les Fourgs, voillenotte, noillotte per Montbéliard; inoltre, secondo il Rolland, voyotte, f., è vivo nei dipartimenti: Côte d'Or, Haute-Saône e Aube; il prof. Jud à verificato per me in base alle sue fonti un veillote per Vendôme, un veillote per Esternay (Marne), un veillote per Puysaie (Yonne), un voillerote per Ruffey lès Baume; il prof. Urtel nell'articolo citato di sopra aggiunge un voillerotte per Chaussin (Jura);

#### § 96. lizeron 'colchica' al punto 711.

A Brétenoux (Lot) a sud del punto 711 il colchico è detto, secondo i dati del Rolland *lizeron*, siamo qui al confine tra il tipo *lizeru* e il tipo *kuretsu* che nella carta 'liseron' dell' «Atlas» formano le due più grandi aree della Francia meridionale. È notevole che qui il colchico prese a prestito il nome dal vilucchio, perchè questo fatto porta una bella conferma alle nostre ipotesi sugli influssi reciproci nella nomenclatura delle due piante.

Jaubert nel suo «Gtossaire du Centre» conosce un veillote per Clairvaux; Joret à veillotes per la Normandia.

Nell' Haillant (Flore populaire des Vosges) trovo per i Vogesi le seguenti forme: La Bresse woerasse, Brouvelieures voïorosse; Celles voyerosse; Chatel voyrosse; Domèvre-s.-M. voueillerosse: Gerbamont voèrasse; Lemmecourt voeillotte: Médonville voyotte; Ménil-en-X. voyerosse; Mortagne voierosse; Moussey vouoirosse; Moyenmoutier vouôrosse; La Neuveville-s.-Ch. voyotte; La Neuveville-s.-M. vouèyerosse; Offroicourt voillerosses pl.; Padoux voyirosses; Raon-s.-P. oyrosse; Romont voïrosse; Saales vouayerâsse; Sanchey voirosse; Totainville voyouse; Vagney voyerasse; Vexaincourt ouïerosse; Ville-s.-I. voyerosse; Bertrimoutier veilleuse; Raon-l'Et. voyeuses femm. plur.

lovrát, lovrèta è îl tipo lessicale della Svizzera romanza, del Vaud, del Friburghese e del Bernese. Cfr. Bibliographie linguistique de la Suisse romande par L. Gauchat et J. Jeanjaquet II, Neuchatel 1920 nr. 1360 e 1361; cfr. Bridel, Durheim etc. louvortè (Gauchat) a La Chaux-de-Fonds, Franches-Montagnes, Pleigne; laovrat du dri-tò a Plagne-Bern. lögrèta a L'Auberson (Vaud), a Côte-aux-fées (Neuchâtel), Val de Travers; lugrettès si trova nel ms. Rofraz (cfr. Bibliogr. ling. nr. 1364); lövrèt (Val de Ruz); louvrèt (Montagne neuch.); nel cantone di Neuchâtel si dice lövrèt, mentre nel Giura bernese quasi dappertutto lovrat (informaz. della redazione del «Glossaire).

L' Haillant riporta: La Bresse fiou louriau, Cornimont lourierasse, Gérardmer fio d' loures; Saulxures lourierasse.

Ai confini dei due tipi avvengono le consuete contaminazioni; la cartina qui annessa à lo scopo di facilitare le ricerche 1).

sîzerèsse, sîzenerèsse; sizète a Spa; altrove anche sîzeû, ch'è il tipo lessicale della Vallonia. J. Feller, Notes de philologie wallonne, pag. 217; Lejeune nella Flore des environs de Spa, 1811 dà un sîzerètte f. per Verviers; Grandgagnage registra le varianti sîzeû e sizerèze f. 'colchique d'automne'. Per il suff. -aricia (-erèsse) cfr. la rispondenza di veilleresse nella Francia occidentale. chiltbluem, chilterbluem, chaltbluem, chöltbluem, chaldebluem, chaltenebluem sono le denominazioni della Svizzera tedesca e più precisamente: Aargau; Bern (Simmental); Luzern (Entlebuch); Solothurn (Eppenberg, Niederamt, Olten, Thierstein); Basel (Therwil, Birs); St. Gallen; Zürcheroberland; e aggiungo anche l'Alsazia con keltbliande e kelterle.

<sup>1)</sup> Cfr. pag. 145, nota 1.

## § 97. Il tipo lessicale cul de chien.

Ai lembi dell'area chenarde 'colchico' incontriamo cu de chien 'colchico' a Joué les Tours (presso il p. 406), nome strano che ritorna a Goigny (Yonne, presso il punto 109) e che più a nord verso il punto 117 si trasforma in cu nu. Questo tipo lessicale cul de chien, che lo Gilliéron ') definisce come «une expression moderne, d'une allure quelque peu argotique, susceptible peut-être d'expansivité géographique» non è un tipo isolato. Procedendo verso oriente entriamo in un territorio in cui cul de chien deve assumersi un compito semantico speciale: quello, cioè, di sostituire il nome designante il frutto del nespolo. Il nome mèle (mespila) è costretto a cedergli il posto, perchè reso qui probabilmente intollerabile dalla contemporanea presenza di mèle (merula). Il dipartimento Yonne sembra press' a poco costituire il confine: ad oriente cul de chien = 'nespola', ad occidente incomincia sporadico cul de chien = 'colchico'.

Il «tertium comparationis» per cul de chien [= 'colchico'] è senza dubbio la forma rotondeggiante del bulbo, idea che si presta a designare anche la nespola.

Fra il punto 406 e il punto 109 che ànno, come s'è visto, ambedue cu de chien 'colchico' sta intorno al punto 206: ail de chien (Sully, Poilly). Non si tratterà di una forma eufemistica per cul de chien?

### § 98. Il tipo pimparèlo.

A Brive (Corrèze) il colchiço è detto pimparèlo, f. (Lépinay). Siamo in un territorio, dove il nome di pianta pimporèlo, f. o pimparèlo, f. ebbe una grande fortuna. Nel dipartimento Lot è in uso per designare la Viola odorata (Saint-Germain, Tauriac pimponèlo, f. Souillac, Gourdon pimporèlo, Figeac, Canton de Puy-l' Evêque pimparèlo, f.); così in quasi tutto l'Aveyron (cfr. Vayssier). Nella nomenclatura popolare francese della prataiola (Bellis perennis L.) la voce pimpinela con le sue varianti à nella Francia meridionale una parte non indifferente. A forza di spinte a destra e a sinistra è riuscita ad aprirsi una breccia nel territorio che si contendevano a vicenda i rappresentanti di 'pâquerette' e quelli di 'marguerite'; si assicurò così il completo dominio nella Haute-Garonne, che sembrerebbe il centro d'irradiazione, e di qui, seguendo il corso della Garonna, venne ad occupare la maggior parte del Département Tarn-et-Garonne, la parte sud-est del Lot-et-Garonne, invase ad oriente quasi tutto l'Aude e la parte sudovest del Tarn e penetrò a nord fino nel

<sup>1)</sup> Cfr. Gilliéron, Pathologie et thérapeutique verbales, Paris 1921, pag. 92.

160 Bertoldi.

Lot, dove l'unico rappresentante è preso nelle reti di 'marguerite' (cfr. carta 969 dell'ALF).

Nel Languedoc compare sporadicamente la forma, pimprenelle, che, come già notò lo Gilliéron (Abeille, pag. 241, nota 1), «designa qui parecchi fiori diversi e sembra non essere altro che l'equivalente di bouquet («fleur») normanno e brettone» 1).

Già il Diez notò che il nome pimpinella è comune a molte piante diverse, secondo il Rolland e i vocabolari questo nome è usato oltre che per designare il colchico: per il Crocus vernus, Galanthus nivalis, Convallaria majalis, Viola odorata, Campanula var., Adianthum capillus veneris L., Polerium sanguisorba, Bellis perennis, Pimpinella magna, Leucanthemum vulgare ecc. ecc.

È difficile perciò trovare il filo che lega questo fascio di accezioni diverse dello stesso nome; l'idea di 'piccola campana' che varrebbe per alcune di queste piante, non vale certo nè per il capelvenere, nè per la prataiola, nè per la margherita. Si tratterà piuttosto di un complesso grazioso di suoni che incontrò le simpatie del popolo, il quale ricorre ad esso sovente, quando à da esprimere un concetto vago di 'fiore'.

#### § 99. Il tipo mignonette.

A Saint-Julien-sur-Sarthe [Orne] Rolland raccolse il nome per il colchico in fiore *mignonètte*, f.; ecco un'altra parola che per il suo sapore vezzeggiativo ebbe una grande fortuna nella antonomastica. *Mignonnette*, f. in Francia è in generale il garofano della China, pianta esotica che scientificamente è conosciuta sotto il nome di *Dianthus chinensis*, la forma maschile *mignonnet*, è invece una specie di trifoglio. Nel linguaggio popolare altre forme della stessa voce sono venute a designare altre piante: *Santolina chamaecyparissus L.* (Château-Goutier *mignonètt'*, f. Rolland VII, 39), *Bellis perennis L.* (Chalosse [Landes] *mignoun*, m.

<sup>1)</sup> Anche nei dialetti alpini ricorre questo nome per il colchico: a Predazzo nella valle di Fieme le *pimpinele* sono i fiori del colchico e del croco; in Valbona i fiori del colchico sono detti *pimpanins* e a Padola (poco distante dalla Valbona) lo Scheuermeier raccolse *pampanins* per ambedue i fiori mentre più a sud ad Auronzo raccolse *kampanote* per il colchico.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) In Spagna la minoneta è invece la Reseda lutea, la pianta che con un tal nome è chiamata in tutta l'alta Italia: lombardo mignonet (Pollini), milan. mionett (Banfi), pav. milionett (Manfredi), mantov. mionet (Arrivabene), mirand. miunett (Meschieri), novar. miounet (Colla), ticin. miglionett (Franzoni), genov. Genova mignunettu, Chiavari mignunetta, mignugnetta, Savona mignugnetta (Mezzana). La spinta alla dissimilazione di  $m-\tilde{n}$  in m-t in certe forme è data dal toscano-italiano migliodori.

Rolland VII, 89), *Taraxacum officinale* (Bulle [Suisse] *mignon*, Somme, Aisne, Ardennes, Meurthe, Nièvre, Doubs *minons*, m. p. Rolland VII, 188).

### § 100. Le denominazioni provenzali.

Il largo uso che si fece del colchico nella Francia meridionale come droga per avvelenare gli animali nocivi e per conseguenza la grande notorietà che qui raggiunse questa pianta per le sue proprietà venefiche, si riflette ancor oggi nella maggior parte delle denominazioni provenzali del colchico, le quali, per vie diverse, risalgono quasi tutte alla stessa idea: 'erba dannosa al bestiame'.

Mistral dà come tipo predominante nella Provenza: bramo-vaco, m. con le varianti brèmo-vaco, m. e bramaco, m. (cfr. a pag. 68); in realtà questo tipo è diffuso nel dipartimento Bouche-du-Rhône, nel Var e nella parte meridionale di Vaucluse. Quest'area è tutt'attorniata di parenti semantici disseminati sull'intero territorio provenzale: intorno al punto 864 (Apt, Vaucluse) éstrànglo-buou, al punto 841 l'Edmont raccolse éstrànglő-tchyi, m., ch'è il tipo comune a tutto il dipartimento del Gard (con la variante safran tuyo-chi); più a occidente, intorno al punto 830 (La Malène); è vivo il tipo ti-lou, che più a sud nell'Hérault diventa tuo-chin. Nell' Hérault fa capolino una denominazione, suggerita da un' idea analoga («erba de' pidocchi», cioè erba per uccidere i pidocchi); denominazione che per il suo valore pratico nell'economia rurale doveva avere qui una certa forza espansiva. In realtà rappresentanti di essa sono sparsi su tutta la Francia meridionale: fra il punto 777 e 757 (per esempio, a Béziers) erbo de pezouls (Rolland), così vicino al punto 810 (a Fournels) erbo de pezouls, più a nord fra il punto 808 e 905 (a Champoly) tua-pey, al punto 878 (a La Javie e a Thoard) puouy, al punto 885 (a Gréoux e a Valensolle) erbo déy péou.

# § 101. Le condizioni lessicali dell'Italia settentrionale in confronto a quelle della Francia.

Queste le condizioni lessicali della Francia; quelle dell'Italia settentrionale sono ben diverse.

In Francia vi fu un uso generale del colchico come pianta medicinale e quindi, se le corolle del colchico in causa della loro caducità non potevano entrare in città sotto forma di mazzetti, come la mammola, come il mughetto o come il ciclamino, vi entrarono i suoi bulbi in qualità di droga. Per un certo periodo di tempo, per quanto breve, Parigi fu centro d'irradiazione di voci: alla diffusione dei nomi contribuirono non in minima parte gli speziali delle città; fattori che in un dato tempo Bertoldi, Colchicum autumnale (Bibl. dell'Archivum Rom.).

162 Bertoldi.

in Francia soffocarono parzialmente la virtuale pluralità onomastica e condizionarono il costituirsi della grande area di *veilleuse* e di quella di *chenarde*, che dànno al quadro delle denominazioni francesi per il colchico una tinta relativamente uniforme.

Il fatto invece che nell' Italia alpina il colchico non fu probabilmente mai portato sul mercato come droga, e che gli usi di esso nella medicina popolare anno qui di solito carattere locale, à impedito il formarsi di grandi aree con centro d'irradiazione nelle città. La soluzione della continuità nell' uso medicinale del colchico è la causa precipua della diversità lessicologica fra i due territori. Non è dunque che la conoscenza e l'interesse per il colchico nelle popolazioni italiane fossero di gran lunga diversi che in quelle francesi e non è neppure che nella Francia non variasse come nell' Italia l'elemento centrale dell'immagine, ma è che nella Francia il bisogno pratico d'un termine di larga ragione a avuto la prevalenza sulle velleità innovatrici.

Nella terminologia popolare del colchico in Francia predomina il fattore filontogenetico, in Italia quello ontogenitico, cosicchè, mentre la distribuzione geografica dei nomi del colchico nella Francia è determinata da ragioni di coltura e di commercio, la distribuzione geografica dei nomi del colchico nell' Italia settentrionale rispecchia più fedelmente la vita del lessico popolare nel libero, indipendente sviluppo delle sue energie.

### § 102. La ricchezza di nomi nell'Italia alpina.

Ed in realtà il quadro dei nomi volgari per il colchico nell'Italia settentrionale è lessicologicamente quello che di più ricco e più vario si possa pensare. La cartina qui annessa parla un linguaggio abbastanza chiaro.

Su territorio ladino notammo già in un altro capitolo di questo saggio alcune preziose reliquie (beline ecc. — mirándola ecc.) di antichi nomi di pianta, anch' esse da un lato ridotte alle strette dalla invadente fioritura di nuove creazioni, dall' altro lato elaborate (mariándola) e rese talvolta irriconoscibili (lumate!) dallo spirito rinnovellatore del linguaggio popolare. Tolti questi piccoli gruppi di voci antiche, si dura fatica a rintracciare una voce che dia l' impressione d' una certa forza espansiva a danno delle altre.

### § 103. Il tipo piemontese freddolina, sua diffusione e sue vicende.

Soltanto nel Piemonte sembra prevalere il tipo lessicale 'freddolina', che con parecchie varianti abbraccia quasi tutto il territorio piemontese, meno le due valli di carattere franco-provenzale, la Val d'Aosta e la

Val Soana e le tre valli valdesi, la Val S. Martino, la Val Luserna e la Valle Angrona, le quali si riannodano tutte con i tipi lessicali franco-provenzali o provenzali. Questo tipo à propri rappresentanti anche fuori del Piemonte: a nord nella Lombardia [a Zogno nella valle Brembana freğine, a Barzio nella Val Sassina fyår dal fret, a Bria fret] e a sud nel Reggiano e fino nel Bolognese [fiòur dal frèdd, fiåur dal frådd].

Anche in questi piccoli consorzi lessicali, specialmente ai margini di essi, s'osserva, accanto alla forza che li à creati e che tende ora a conservarli o ad estenderli, una forza, opposta alla prima, che tende a poco a poco a dissolverli. Sintomi di disgregazione si manifestano tanto nella parte formale quanto nella parte sostanziale d'una singola voce appartenente a un dato consorzio. La labiale di fregolinia è riuscita qua e là a intaccare la prima parte della parola e a trasformarla in furgulina, donde poi in seguito a ulteriori alterazioni fonetiche furgurina (per assimilazione delle due liquide) sfurgurina (per prostesi di s) ecc.; tutto questo era possibile solo quando e dove l'idea di 'freddo' s'era già ritirata nella penombra. Il prossimo passo è quello di emanciparsi del tutto da quest'idea e sostituirvene un'altra. Di fatto questo avvenne a Montabone (Acqui) dove la 'freddolina' à dovuto rassegnarsi a diventar quasi una 'pidocchina' [piogorina]; il soffio semantico venne da Carpeneto d'Acqui (che dista pochi chilometri da Montabone) dove il colchico è detto erba da piogg (Ferraro). Il linguaggio di S. Damiano d'Asti oscilla tra le due forme, senza saper risolversi o per l'una o per l'altra; la 'freddolina' è venuta qui ad incontrarsi con piogorina di Montabone e di quest'ultima s'è ritenuta la p- iniziale; ne nacque così l'ibrida forma pirgiorina citata dal Camisola, dal Colla e dal Re per S. Damiano Naturalmente le voci che si trovano agli estremi lembi del gruppo compatto 'freddolina' sono più facilmente esposte al pericolo d'alterazioni. Un ultimo rappresentante a sud è il ligure fregiurîne di Bardineto, citato dal Lagomaggiore e Mezzana; a Cairo Montenotte questa voce venne trasformandosi in grigurine f. pl. (r. p.), spinta dall'idea che à la sua espressione nella frase 'grigio dal freddo'. Lo stesso succedeva con uno degli ultimi rappresentanti a nord: a Traversella (Ivrea) il prof. Jaberg raccolse  $\check{griz} \overset{\circ}{v}l$  'colchico', che evidentemente è imparentato con tutte le altre voci di questa famiglia. Di 'freddolina' in queste ultime forme non è rimasto che lo scheletro, mentre l'anima, che è l'idea, è mutata.

# § 104. Il tipo dell' Engadina bassa clavs.

Il tipo dell'Engadina bassa è *clavs* 'chiavi' (di cui a pag. 30), che si continua nella Lumnezza, dove il colchico è pure chiamato *clavs de la tiara*. La Sopraselva, che conosce anche lo stesso tipo lessicale,

164 Bertoldi.

applicandolo ad altre piante, doveva un tempo legare le due regioni in una zona lessicale omogenea, che si dipartiva da Finstermünz e risaliva fino oltre Puntauta, toccava perciò anche l'Engadina alta fino a Zuoz, dove tuttora è vivo un clevs da tschel (Pult) per la Gentiana verna e per il passo d'Àlbula scendeva nella valle omonima, dove a Lenz le clavs sogn pieder sono le primole, e si continuava attraverso la Muntogna [clevs da tschel, (Pult) = Gentiana verna] fino nella Lumnezza. Furono i rappresentanti del tedesco Zeitlose che ruppero la continuità, scindendo la zona in due.

#### § 105. Contaminazione fonetica o semantica attraverso lo spazio.

A tali o a simili fenomeni di contaminazione fonetica o semantica la parola non è dunque esposta soltanto nel corso del tempo, passando da una generazione all'altra, ma anche attraverso la spazio, migrando da un luogo all'altro. Come \*milendrum, continuandosi nel tempo, poteva a poco a poco diventare 'merenda', così \*sigámber, migrando nello spazio, poteva diventare 'gambero'. Come avvengono questi mutamenti nella diffusione geografica? Quale parte ànno essi nella vita del linguaggio, non in quanto esso è mezzo di esternare il mondo interiore delle nostre rappresentazioni, ma in quanto esso è mezzo d'intendersi di un individuo con altri della stessa comunità linguistica o della comunità vicina? La medesima pianta può avere due nomi differenti in due differenti comunità linguistiche vicine; un individuo della prima porta un giorno il vocabolo della propria comunità nella seconda. Di solito il vocabulo non fa breccia; il contadino è conservatore negli usi, nelle tradizioni, nelle credenze del proprio paesello, così è geloso anche dei tesori del proprio lessico. Quel vocabolo importato dalla comunità vicina in questo caso non fa che rafforzare la coscienza orgogliosa della propria indipen-Talvolta però il vocabolo desta in chi lo ode un certo denza lessicale. interesse o per l'autorità di chi lo à importato o per l'idea felice da cui fu suggerito; la nuova comunità linguistica, dove il nome è capitato, lo ascolta con curiosità, lo ripete dapprima magari per burla o per caratterizzare la comunità vicina, ma poi vi si sofferma con senso critico, lo scruta, lo giudica ed eventualmente lo corregge, lo modifica, assimilandolo al proprio patrimonio lessicale. Ciò avviene specialmente quando l'oggetto designato non à la stessa notorietà presso gli individui di due gruppi linguistici diversi. La stessa pianta, per esempio, è conosciuta e usata al punto A e ignota al punto B. A peco a poco l'uso penetra anche nel punto B; è possibile che con l'uso venga accettato anche il nome, perchè piace o per la briga di cercarne un altro, è pure possibile che si senta il bisogno di una denominazione propria, indipendente dalla prima

ed è in fine possibile che si faccia un compromesso tra l'accettazione incondizionata del vocabolo importato e la creazione indipendente di uno affatto nuovo.

Nella nomenclatura popolare del colchico non mancano esempi di tutti tre i fenomeni.

Anzitutto, una conseguenza tipica del primo caso (cioè, accettazione del nome da parte di una comunità vicina) è quell'area di nomi d'animali venuti a designare il frutto del colchico. Numerosi sono anche gli esempi del terzo caso (cioè «compromessi tra l'accettazione incondizionata d'un vocabolo antico e la creazione indipendente d'uno affatto nuovo»). Su territorio nòneso i tipi lessicali sono: bile, bilote, belime, belumate; quest'ultima forma, ch'è di Ruffré, è sorta sotto l'impulso dell'idea di 'luce' [lum-ate = 'piccole luci']. Nulla di più facile ora che la caduta del primo elemento, non avendo esso più una vera ragione di esistere. Ed ecco lumate, il parassita vincitore, che emancipatosi dalla parte ingombrante, può ora muoversi libero e rapido; la semantica gli aprirà nuovi orizzonti. Di fatti basta che lumate ricorra a un parente semantico come 'lucignolo', 'lampada', 'candela', per cancellare le tracce della via battuta oppure basta che lumate tragga con sè gli altri fratelli d'origine, per far dimenticare completamente i suoi natali.

E chissà quante denominazioni che oggi non tradiscono il loro passato e ànno tutta la parvenza di creazioni spontanee, non sono forse altro che l'ultimo stadio, a cui è giunta una voce ereditata attraverso l'elaborazione popolare.

lumate rappresenta, per esempio, la completa vittoria sull'elemento antico, belumate l'ultima fase della lotta. Nulla di più imprudente che cedere alla naturale tentazione di vedere in lumate un umile derivato di 'lume', trascurando quella forma vicina belumate e con esso tutta la famiglia di voci dello stesso tipo. La storia di lumate 'colchico' è dunque qualche cosa di più complicato che non quella di lumate 'lumino' e tutta la complicazione sta in quell'episodio della sua vita intima che lo riattacca a belumate. Da lumate a belumate nello spazio oggi sono pochi chilometri, ma quanta distanza virtuale nel tempo!

### § 106. Il tipo louvotte della Franca-Contea.

Sperdute in mezzo all'area di louvratte o lovratte s'incontrano alcune voci del fipo louvotte, alouvotte [cfr. Beauquier, Flore d. l. Franche-Comté, pag. 192], che tanto Sainéan [Beihefte, X, 61] quanto Kreiter 1)

¹) \*Die von Tiernamen abgeleiteten Pflanzennamen im Französischen». Diss. von H. Kreiter, Darmstadt 1912.

166 Bertoldi.

schierano senz'altro sotto i derivati di *lupo*, senza sospettare che il lupo vi sia entrato solo furtivamente e a pena più tardi. In realtà *alouvotte* si riattacca indubbiamente a *louvrotte* o simili. Il contadino di Planchez-lès-Mines, dove secondo il Beauquier è ancora in voga *alouvotte* 'colchico', ode un *louvrotte* che appartiene alla comunità linguistica vicina; di primo acchito non ne afferra il senso, ma poi pensa alle proprietà venefiche della pianta, all'uso medicinale di essa contro i lupi ed ecco che la spiegazione è trovata: è un *alouvotte* = 'petite louve'! Le voci vicine come *ail au loup*, *ognon de loup*, *côte de loup* lo confermano nella sua interpretazione.

La stessa voce che giunge mutilata a Montignez nel Giura bernese dà origine a un ou'yát, s. f. (Gauchat), interpretato come 'piccola oca', e giunge a Bellelay e a Porrentruy mutata in levrette, interpretato come 'piccola lepre'. Ed è curioso osservare a quali peregrine fantasticherie si ricorra per assicurare il diritto d'esistenza a una tal voce nella sua missione semantica di designare il colchico. «Levrette», dice il dott. H. Christ nel Rameau de Sapin [(1916), pag. 8] «signifie ces chiens à membres effilés qui servaient, il y a deux siècles, à la chasse des lièvres. Est-ce que les Jurassiens d'alors (1821) ont comparé les crocus fugaces, fluets, ténus, à ces chiens frêles et peu endurants?»

Questo lavorio spontaneo d'interpretazione d'una voce venuta dal parlare vicino è specialmente frequente, quasi direi necessario, nelle zone bilingui: quel herbestréas (= 'fiore d'autunno') di Luserna (cfr. pag. 35) che viene all'orecchio d'un pastore italiano doveva avere dell'enigmatico e acquistare perciò un nuovo contenuto; nel nuovo consorzio lessicale (sull'altipiano di Lavarone) non poteva reggersi. Il pastore si ricorda che il fiore del colchico à il capriccio («l'estro»!) di apparire proprio quando tutti gli altri fiori sono scomparsi e infonde così un'anima a quel corpo vuoto e in tal modo herbestroás diventa nella sua mente e sulla sua bocca, come già vedemmo, un'erba estrosa', cioè un'erba capricciosa'.

È la stessa sorte che tocca nella Svizzera al nome romancio minchilla 1) in bocca del popolo tedesco. L'Hegetschweiler nella sua

¹) È il tipo lessicale diffuso in tutta l'alta Engadina [dove ricorrono le seguenti forme: Celerina minchinoula, Champfer minchüglia, Scanfs linchünetta, Puntraschina minchinöla] e di qui penetra anche nella valle dell'Albula e dei suoi affluenti; è perciò di Bravuogn e di Stuls: nicòla, come pure del Sursèss (Oberhalbstein), dove a Savognin e a Mulins suona minicola d'aton, mentre la minicola da purmavera è il croco (voci messemi a disposizione dalla cortesia del redattore del \*Dizionari rumantsch\*, sig. prof. Pult). Aggiungo ancora: minchülettas d'utuon, togliendolo dal Brunies, Flora des Ofengebietes, pag. 66.

«Flora der Schweiz» (1840) cita per il colchico il nome mutschule; ii nesso fra i due nomi è evidente. Questo mutschule è registrato anche nell' Idiotikon (IV/603), dove leggo la nota: «mutschelle 'Semmel, kreuzförmiges Gebäck'. Benennung für Colchicum autumnale und Evonymus europaeus nach einer gewissen Ähnlichkeit der Form mit 'Mutschellen'». Altrove nella Svizzera tedesca sono vive le forme muntschule, muntschelle, che si ricollegano ancor più strettamente col tipo romancio minchüla.

# § 107. L'etimologia popolare, uno dei fattori più impellenti del rinnovellamento lessicale.

Pensare che la maggior parte dei nomi attuali di piante siano creazioni spontanee della fantasia popolare, soltanto perchè oggi ne hanno la parvenza, è tradire la propria persuasione che la creazione spontanea sia il mezzo più comune a cui ricorra il popolo per colmare una lacuna lessicale, è non tener conto di uno degli elementi più vitali del linguaggio, di uno dei fattori più impellenti del rinnovellamento del lessico, cioè dell'etimologia popolare. Sembra invece che la creazione spontanea sia l' «ultima ratio»; che il popolo ricorra ad essa, quando egli abbia esperito invano gli altri mezzi. Il contadino ammette che ogni erba possa avere il suo nome speciale presso «color che sanno»; egli ritiene però che il fatto ch' egli non lo conosce, non gli dà ancora il diritto d'inventarne un altro. Egli si sofferma sul nome ereditato, lo esamina, lo critica, lo chiarisce, e, se c'è bisogno, è anche pronto a correggerlo. bulòmas è \*belomas o sim. sorretto dall'idea di bugli 'bollire', mentre balòmas è la stessa voce, ma sorretta dall'idea di bala 'palla'. Accanto a una voce oscura il linguaggio popolare ne crea una seconda, nota, che serve a chiarire il malinteso della prima: bile non è compreso e il popolo vi aggiunge bále e ne nasce così il giochetto di parole bíle-bále, che nella mente popolare à un certo valore figurativo. Talora della voce ereditata si conserva solo l'ossatura e vi si infonde un'anima novella [vouayotte, la cui anima era 'veille', è trasfigurato in souyaotte a Germigney nella Haute-Saône sotto l'impulso dell'idea espressa dal verbo souayer = 'faire les regains'].

E il linguaggio popolare va anche più oltre; se questa critica istintiva del contenuto psichico d'una parola non porta alcun frutto, cioè, se non si riesce a disseppellire l'idea che si suppone sia stata l'ispiratrice del nome, il linguaggio popolare s'accontenta di qualunque parola nota, purchè essa suoni al suo orecchio non dissimile da quella incompresa, anche se essa semanticamente è un'assurdità. *prelati* m. pl., come nome del colchico, è appunto uno di questi raffazzonamenti assurdi che

à la sua ragione di esistere in una variante di *veratri* che il popolo si sforzava di non lasciar cadere, come *ĝámber* m. pl., ch' è il nome del colchico a Valtorta nella Val Brembana, interpretato dai contadini del luogo come 'i gamberi' (informazione avuta dalla cortesia del sign. dott. Scheuermeier) deve la sua esistenza al gruppo di voci alpino-lombarde del tipo *sigámbula*, *sigámula* ecc. (cfr. a pag. 132). È dunque (come *lumáte* da *belumáte* un mutilato che a trovato un «modus vivendi».

# § 108. Bizzarrie, incoerenze e risorse dell' etimologia popolare.

Uno sguardo alla nomenclatura popolare delle piante che entrano a far parte della farmacopea ci rivela tale preoccupazione nel popolo di conservare quanto più può il patrimonio lessicale ereditato. Non sarebbe, per esempio, stato più facile e più semplice per il popolo romanzo d'inventare nuove denominazioni per quella pianta usata nella farmacopea sotto il nome di Glycyrrhiza glabra L. piuttosto che ricorrere alle più strane, talvolta assurde, storpiature del termine dotto?

E veramente assurde sono alcune denominazioni popolari per questa pianta; che finche il termine greco si trasforma nel latino liquiritia, liquoritia sotto la guida di 'liquore' nel senso di bevanda medicinale (cfr. poles. acquarizia!) o finche sotto l'impulso dell'idea di 'guarire' o di 'regolare', cioè 'mettere in ordine l'organismo disturbato', diventa guarizia (Trento), regolisia (Brescia) siamo ancora nei limiti del razionale; ma quando da glycyrrhiza attraverso l'elaborazione popolare si giunge a avarizia (Rovereto), a maurizia (Parma), a sug ed Lucrézia (Modena) a zúkoro de Gorizia (Trieste), abbiamo una prova inconfutabile della tendenza eminentemente conservativa del lessico popolare, anche a spese dell'efficacia e dell'evidenza logica.

Nessuna meraviglia che i nomi della flora e della fauna siano in particolar modo esposti alle sorprese, alle stranezze, ai capricci dell' etimologia popolare, chè qui i vocaboli sono in piena balia del popolo. Anche quando essi siano d'accatto, giunti sulla bocca del contadino o del pastore, vengono mutati, difformati e ridestati così a nova vita sotto l' impulso delle forze più varie, fra le quali la normale evoluzione dei suoni è quasi sempre la meno impellente. È perciò quanto mai imprudente il voler riconciliare con la legge un nome di pianta apparentemente ribelle, invocando quelle evoluzioni fonetiche che in altri gruppi di voci possono trovare la loro quasi coerente conferma. Basta aprire il Rolland a una pagina qualunque per farsi un' idea dell' anarchia fonetica che regna nel lessico botanico e per convincersi che la legge imperante qui è l' etimologia popolare. Gli etimologisti puri, gli etimologisti che credono alle loro leggi immutabili come a dei dogmi di fede, con-

siderando il linguaggio come qualche cosa di rigido e di assoluto, gli etimologisti che si compiàcciono delle loro etimologie tratte dirittamente attraverso i lambicchi della fonetica, non lo aprano! C'è motivo di scoraggiarsi. S'accorgerebbero che le loro costruzioni sono minate alla base, avendo essi finora troppo trascurato o non tenuto nel debito conto uno degli elementi più vitali di evoluzione lessicale: l'etimologia popolare. La Nigella arvensis L. fra il popolo della Toscana è chiamata secondo il Targioni-Tozzetti: fanciullaccia, strega, damigella, scompigliate, scapigliata, scarmigliata. Nomi strani, che anno tutto l'aspetto di creazioni spontanee. Eppure l'impulso venne dal termine latino nigella, che diventò dapprima damigella, ma siccome il fiore celeste è «contornato dalle foglie finamente intagliate», quasi confuse, intricate (Targioni), così la «damigella» si trasforma in una 'fanciullaccia', in una 'strega', e da ultimo in una donna scapigliata o scarmigliata o scompigliata. La ninfea diventa sulla bocca del popolo provenzale l'erbo d'infer (Mistral), donde il pensiero cammina fino a giungere a erbo dou diable (Bas Dauphiné). Similmente il triscalamus in qualche regione della Francia occidentale diventa «erbo dé trés galans» (= herbe de trois galants', cfr. Rolland, III, 172), la mandragora è diventata la «main de gloire» già nel 1542 (cfr. Rolland, VIII, 123), il thlaspi (dal greco antico θλάσπι, nome di pianta) diventa a Beauce una tête d'aspic (cfr. Rolland II, 106), l'helichrysum sulla bocca del popolo istriano diventa il malagriso (?), il magriso (?), il sangrego [quasi, 'San Greco'!] e perfino l'omgriso [l' 'uomo grigio'!] E così via di seguito. Mentre il fonetista stabilisce virtualmente quale debba essere il risultato foneticamente normale del latino celidonia, il contadino toscano ne trae per conto proprio un cinerognola, nome allusivo al colore 'cinereo' delle foglie.

Griera s'è, per esempio, provato — e a torto, mi sembra — attraverso le più complicate combinazioni fonetiche di scoprire i fili, ormai (com'egli stesso confessa) invisibili, che ricongiungono col latino absinthium il nome catalano dunzel ed il popolo della Catalonia intanto — tale almeno è l'interpretazione di Griera ) — strappa ogni filo e preferisce riannodare la voce con l'appellativo donzel giovincello. I fonetisti sottopongono al loro esame perspicace le varie forme risultanti da absinthium, disseminate su tutto il territorio della Francia, ed il popolo francese lancia la sua etimologia: herbe sainte, ispirata dalle proprietà medicinali dell'assenzio.

<sup>1)</sup> A. Griera, Els derivats gallo-romànics de absinthium santonicum in Estudis romanics VI, 1, pag. 42.

Mentre il dotto, etimologista di professione, invoca la fonetica, il popolo, etimologista per istinto, invoca il buon senso. E in tal modo qualche volta l'uno erge ingegnosamente edifici che l'altro d'un colpo rovescia.

# § 109. L' etimologia popolare che intacca soltanto una parte della parola.

L'etimologia popolare s'attacca talvolta specialmente a una parte della parola; quest' interpretazione parziale condiziona naturalmente nuove risorse semantiche. Lo Gilliéron, che nel suo famoso lavoro sui nomi dell'ape viene incidentalmente a toccare la nomenclatura volgare della margheritina (Bellis perennis), vide in marguerite un «fleur de mar(s)». Non potrei fare a meno di citare il passo: «Et marguerite aussi bien que Marguerite prirent une autre étymologie, qui est celle que nous voulons démontrer, et qui — n'en déplaise son étrangeté nous apparaît à nous personellement aussi certaine que celle de mère < matrem: marguerite et Marguerite devinrent «fleur de mar(s)» et «Fleur de mar(s)» 1). Ed eccone le conseguenze semantiche e lessicali: «violette et marguerite voulant évoluer lexicalement et étymologiquement dans une région où avril était abriu et où la vioulette devenait l'abrioulette, c.-à-d. l'avrillette, violette montra à mar(s)-guerite, impuissant par sa forme à évoluer, comment on devenait «fleur printanière», «fleur d'avril», et mar(s)guerite, ne pouvant en faire autant, s'accomoda au modèle, se l'appropria, «fleur d'avril» qu'il était par mar(s)-guerite au même titre que «violette» par «fleur de février, de mars». En d'autres termes, dès que marguerite et violette cessaient de satisfaire l'imagination populaire, parce que c'était des expressions non saisonnières, c'était avrillette, ou avril..., ou févr... qui devaient naître. Dans marguerite mars est bloqué et ne peut faire naître ni février, ni avril, ... guerite n'était rien, sinon un obstacle, un boulet au pied de mars; mais violette par la présence d'un suffixe qui est quelque chose de mobile et susceptible de transfert ( abriolette > briolette) a avril (but à atteindre) débloqué, et avrillette, constitué pour être fleur saisonnière, susceptible de s'appliquer aussi bien à la «marguerite» qu'à la «violette», supplante l'indébloquable mars de marguerite dans une région où le nom de la violette est avrillette. Avrillette hérite de violette tous les droits d'être une marguerite aussi bien que la «violette».

<sup>1)</sup> Gilliéron, Généalogie ecc., pag. 240 e 245.

Altrove invece si ricorre all'aggiunta del luogo dove la pianta alligna; nel dialetto della valle di Fiemme pimpinéla è tanto il colchico quanto il mughetto; quest'ultimo manca ai prati della valle, si trova solo sul monte; donde pimpinéla da mónt, mentre la semplice pimpinéla è il colchico ed anche il croco. Nel dialetto nòneso le klóče, fem. plur. sono le pine e le capsule dei semi del colchico; le pine si trovano solo nel bosco, cosicche, per evitare la confusione, le seconde nel linguaggio popolare diventano le klóče dei prádi.

Talvolta però il rimedio consiste pure nella sostituzione lessicale. A Don, nella valle di Non, per esempio, il colchico è detto *kasteñine* 'piccole castagne'; in tutti i paesi circostanti è detto *bile*, mentre Don è l'unico paese dove *bile* è passato a designare il mughetto; l'omonimia tra colchico e mughetto à fatto sì che per l'uno o per l'altro, si dovesse creare un nuovo termine. E tali scambi di nomi alla spicciolata, tali prestiti, per così dire, in famiglia sono abbastanza frequenti nella nomenclatura vernacola del colchico.

Tuttavia si deve tener conto che la maggior parte delle denominazioni attuali del colchico sono creazioni metaforiche; nel linguaggio popolare questo fiore diventa le cose più strane e più disparate: una rocca da filare, una candela, una bambola, un chiavistello, una vacca, una pipa, una piccola forma di cacio, il nodo [cioè il 'padrenostro'] d' un rosario!

#### § 112. Conflitti omonimici.

Perchè si possa parlare di vera lotta per omonimia, è necessario un esercito omogeneo da una parte e dall'altra (spica-spina); singoli nomi isolati possono vivere senza dissidio l'uno accanto all'altro, anche se eguali nel suono e diversi nella funzione semantica. Per lo meno è certo che la lotta è tanto più accanita, tanto più feconda di nuove energie e di nuove risorse, quanto più forte, più impellente la necessità di vivere da una parte e dall'altra e quanto maggiore è il numero di chi ne reclama la perdita. Ora, nella nomenclatura romanza del colchico, le creazioni schiettamente popolari sono in massima parte metaforiche, sorte fra un ceto speciale di persone (contadini, pastori) e destinate quindi a vivere in un'area ristretta a luoghi determinati (villaggi di campagna e di montagna): esse non possono quindi aspirare a far concorrenza a voci d'uso generale, perchè non ànno la forza. L'importanza e la notorietà degli oggetti che suggerirono l'immagine del nome è talmente superiore a quella di quest'umile pianticina, da non poter ammettere che la collisione semantica sia in grado di influire in qualche modo sulla fortuna delle singole voci.

Il concetto 'colchico' in confronto agli altri, come 'chiavistello', 'chiave',

'vacca', 'rocca' ecc., è non solo troppo povero e troppo debole, ma anche troppo discosto dagli altri.

Che in quelle regioni, in cui il concetto 'pesce' e il concetto 'pisello' venivano riprodotti con lo stesso complesso di suoni peis, si riparasse all'equivoco con l'eliminare peis 'pesce', creando un derivato poisson, mi pare convincente, perchè i due concetti, per quanto del tutto differenti, sono tuttavia di grande, di eguale importanza tutt'e due. Se è pure convincente che le voci épi 'spiga' e épine 'spina', essendo ambedue di uso generale e continuo presso il popolo della campagna, siano scomparse in quelle regioni, dove per la caduta dell'n intervocalico coincidevano in una sola parola, cioè nel sud-ovest della Francia 1), non mi sembra egualmente persuasivo che l'omonimia tra le due voci primavera 'stagione' e primavera 'fiore' abbia condizionato la scomparsa della prima, proprio di quella ch' è di uso più ampio 2). Nel nord-est della Francia il linguaggio popolare affidava alla voce essaim una doppia missione semantica: «sciame» e «ape». La voce resta quasi schiacciata sotto questo sovraccarico semantico, trova la morte per esuberanza di vita<sup>3</sup>). Tutto questo è possibile, è probabile, è persuasivo. Mentre mi pare si esca dal mondo del possibile e del razionale quando si supponga l'incompatibilità di donzél, come nome di pianta, e di donzél, come nome di persona, e dal fatto che a una regione con donzel 'pianta' (Catalogna e Baleari) mancano rappresentanti di donzel 'giovincello', si debba conchiudere ch'essi furono messi in fuga dal concorrente omonimo 4). Similmente sarebbe ridicolo pensare che la vacca dovesse un giorno rassegnarsi a mutar il nome, perchè esso le è contestato da quell'oscuro fiorellino ch'essa rifiuta nei pascoli, cioè dal colchico; oppure che le contadinelle non dovessero chiamare più 'padrenostro' la preghiera che recitano tutti i giorni, perchè una volta l'anno, d'autunno, dicono 'padrenostri' i bulbi del colchico infilati a modo di rosari. Le due

<sup>1)</sup> Gillièron, Généalogie des mots qui désignent l'abeille d'après l'Atlas linguistique de la France, Paris, Champion 1918, pag. 76 sg.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Fr. W. Stipp, Die Benennungen des Jahres und seiner Teile auf dem Boden des heutigen Frankreichs, Bonner Dissert., 1912, pag. 26.

<sup>3)</sup> Gilliéron, *Abeille*, p. 258-278.

<sup>4) «</sup>No solament creiem que el dunzel 'planta' no té res a fer amb dominicellu quant a l'origin, sino que ens atrevim a sentar la hipòtesi que el donzell 'planta' ha influït decisivament a la desaparició del donzell 'jove' a Catalunya i a les Balears. Si no hagués tingut lloc aquesta lluita entre els dos mots d'origen diferent i fonèticament iguals, no trobariem el doncell 'jove' vivent en el valencià al costat de donceller 'planta'. «A. Griera, Els derivats gallo-romànics de absinthium santonicum in Estudis romanics, 1916, pag. 43.

voci si sono assicurata un' esistenza del tutto indipendente una dall' altra, perchè vivono in un «milieu» differente; la vitalità di padrenostro 'colchico' fra i pastori sul prato non è inferiore di quella di padrenostro 'preghiera' fra i devoti nella chiesa. I fattori ideologici che sorreggono padrenostro, come creazione metaforica per il colchico, sono talmente ben definiti, da rendere impossibile o per lo meno improbabile qualunque contatto con quelli di padrenostro 'preghiera'. E non fa ridere forse quella sparizione strana di 'primavera', come nome di stagione, per cedere gentilmente il posto incontrastato a primavera, come nome di fiore?

E non fa pure ridere quella pianticina umile e oscura che à il corraggio di mandare in congedo illimitato quel baldanzoso donzello spagnolo? Temo però che se si continua di questo passo, si finirà col non poter neppur più ridere, chè anche il *riso* scomparirà soppiantato dal fratello delle risaie.

# § 113. Altri fattori che condizionarono la varietà di nomi per il colchico.

Conflitti per omonimia nella storia delle denominazioni del colchico sono dunque in generale poco frequenti e in ogni caso poco violenti.

Le intime ragioni di tutta la ricca varietà di nomi vanno ricercate in fattori inerenti alla storia del fiore stesso; in tutta quella dovizia d'immagini, di idee e di affetti che desta in chi lo vede, in tutte quelle caratteristiche esteriori che non potevano restar inosservate a chi vi passa vicino giornate intere, in tutta quella infinita varietà di modi di sfruttare le sue virtù medicinali da chi è così scarso di risorse contro le malattie e da chi à così cieca fiducia nell'opera benefica della Natura. È un continuo alternarsi nei diversi tempi e nei diversi popoli del punto di vista da cui si parte nella scelta della denominazione a seconda che il linguaggio popolare si propone di riprodurre il carattere semplicemente di malerba oppure quello di pianta medicinale. È il fiore temuto, il 'fiore velenoso', la rovina dei pascoli, il terrore del gregge, finchè non si conosce la sua virtù contro i pidocchi del bestiame; la prima azione, negativa, si dimentica e lo si denomina tenendo conto solo della seconda, positiva dal punto di vista dell'interesse del contadino. È il semplice 'fiore foriero delle brine' invernali fino a quando s'incomincia a sfruttare la virtù colorante delle sue foglie; da allora in poi esso diventa l' 'erba da tingere', per riprendere eventualmente il suo nome primiero, qualora l'uso officinale venisse a cessare. I pastori lo sdegnano come il 'sorgo del diavolo', ma dal giorno in cui s'accorgono che la forma del frutto si presterebbe ai loro giochi, lo raccolgono ed ecco il colchico

nelle loro mani e sulla loro bocca trasformato nella 'puppattola', nella 'vaccherella', nella 'gallinetta'. È così via. Fin qui nulla di nuovo, nulla di strano. Tutto questo è in generale comune a tutte le erbe che fanno parte della medicina popolare, anche a quelle che non vantano tanti nomi quanti ne vanta il colchico. Ma qui c'è qualcosa di più. C'è un fattore all'opera non indifferente per il rinnovellamento del lessico, un fattore che potrebbe facilmente sfuggire: l'interruzione nell'uso di tali nomi, come conseguenza naturale del periodo che separa l'apparizione del colchico da un anno all'altro e la breve durata della sua fioritura. Appare d'autunno, il periodo della fioritura dura al massimo un paio di mesi e poi scompare fino al prossimo anno. Con la cosa scompaiono le liete consuetudini che l'accompagnano, i trastulli, le frottole, i nomi. È in somma un fiore di moda e, come il fiore, è di moda anche il suo nome. Quanta facilità di dimenticarlo nel corso dei mesi intermedi e di crearne perciò uno nuovo al suo prossimo apparire!

Le innovazioni lessicologiche sorte sotto l'impulso capriccioso dell'uno o dell'altro di questi fattori, anno varia fortuna nella vita del linguaggio: le une nascono, vivono e muoiono attaccate alle stesse zolle, altre s' espandono, diventano piccoli centri d'irradiazione e d'attrazione. Quest'ultime sono quelle che furono giudicate dal popolo come le più felici, le più indovinate, quelle che perciò anno le maggiori probabilità di vincere lo spirito d'indipendenza del gruppo linguistico vicino e trovano più facile la conquista dello spazio ch'è negata ad altre.

### § 114. La presunta «onnipotenza del caso» in fatto di linguaggio.

Chi di tutta questa fervida vita del linguaggio voglia chiamare responsabile l'onnipotenza del caso, tradisce una mancanza assoluta di quel senso intuitivo indispensabile per penetrare i segreti della vita intima delle parole.

Anche il più umile de' pastori nella sua rustica semplicità porta il suo contributo cosciente o almeno semi-cosciente alla vita e allo sviluppo del suo idioma; anch' egli esercita la sua qualità di giudice e di critico sulla nomenclatura delle cose che gli passano ogni giorno dinanzi agli occhi; e ne à tanto maggior diritto per quelle che sono di sua esclusiva conoscenza. Quella frase spicciativa di Bruneau<sup>1</sup>): «presque toutes les plantes sont nommés au hasard» è l'espressione di un cieco che nega l'esistenza delle cose, perchè non le vede.

Se c'è una pianta che doveva portare una conferma alla sua asserzione

<sup>1)</sup> La limite des dialectes wallon, champenois et lorrain en Ardenne, 1913, pag. 13.

è appunto il colchico; un fiore che vive così lontano dai centri abitati, un fiore che è quasi di esclusiva conoscenza del popolo montanino e affatto sconosciuto all'abitante della città. Invece la ricca varietà di nomi, di immagini, di usi, di credenze, di frottole, di cui ognuno à la sua intima ragione, è la più bella, la più eloquente smentita. Quanta vita, quante combinazioni fonetiche, quante risorse semantiche, quanti tentativi etimologici riusciti e falliti, in somma quale lavorio psichico lasciano intravedere queste voci che, relegate nella solitudine e nella pace alpina, dovrebbero essere le più inerti, le più calme, le più irrigidite! La terminologia popolare del colchico dovrebbe bastare a bandire per sempre quella concezione semplicista d'un lessico popolare che si forma e si difforma, che si rinnova e si dissolve per la sola forza cieca e bruta del fato.

#### § 115. La tendenza conservativa in lotta col bisogno innovatore.

Le denominazioni di qualunque oggetto formano tanto nella loro successione cronologica quanto nella loro diffusione geografica come un tessuto che varia incessantemente di forma e di colore e alla cui elaborazione l'anima del popolo à una parte quasi sempre viva e cosciente. cervelli che pensano e sono cuori che sentono che dobbiamo chiamar i primi, se non gli unici, responsabili della quantità e della qualità del lessico, della vita, della malattia e della morte delle parole; sono essi che in un dato tempo e in un dato luogo vogliono il linguaggio così com' è e non altrimenti. In una data epoca pesa sull'anima la forza della tradizione e il lessico resta quasi intatto; in un'altra epoca un soffio nuovo di libertà, un desiderio di cose nuove, uno slancio veors nuove vie possono d'un tratto ritemprare e rinnovellare le vecchie co-m pagini del lessico. In un luogo è la lentezza e l'indolenza dello spírito che lo vuole uniforme, monotono, pedisseguo, in un altro invece è la perspicacia e il bisogno d'indipendenza dello spirito che lo vuole vario, vivace, originale.

Nel tempo, la tendenza conservativa che lotta col bisogno innovatore d'un periodo di tempo in confronto all'antecedente; nello spazio, lo spirito imitativo che viene a cozzare col desiderio d'indipendenza d'un gruppo linguistico in confronto a quello vicino; queste energie latenti nel linguaggio sono come i fili che fanno e disfanno l'intricata tela di Penelope.

# Nomi di luogo corrispondenti alle cifre nella carta dell'Italia alpina.

| 1        | Veglia               | 33         | Valdobbiádene                         |
|----------|----------------------|------------|---------------------------------------|
| <b>2</b> | Cherso               | 34         | Treviso e dintorni                    |
| 3        | Lussino              | 35         | Belluno                               |
| 4        | Pola                 | 35a        | Feltre                                |
| 5        | Dignano              | 36         | Valle di Zoldo (Zoldo, Fornesighe)    |
| 6        | Rovigno              | 37         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 7        | Albona e contado     | 38         | Cortina d' Ampezzo                    |
| 8        | Parenzo              | 39         | Auronzo                               |
| 9        | Pisino               | 40         | Innichen                              |
| 10       | Gallignana           | 41         | Valle di Badia                        |
| 11       | Pirano               | 42         | Arabba (Livinallongo)                 |
| 12       | Fiume (Castua)       | 42a        | Cencenighe (Mandam. di Agordo)        |
| 13       | Rozzo                | 43         | Valle di Gardena                      |
| 14       | Visinada             | 44         | Valle di Fassa                        |
| 15       | Dolina               | 45         | Fiera di Primiero                     |
| 16       | Postumia (Adelsberg) | 46         | Crespano                              |
| 17       | Planina              | 47         | Sella (Valsugana)                     |
| 18       | Dornegg              | 48         | Val di Tasino                         |
| 19       | Valle del Vippaco    | 49         | Agnedo (Valsugana)                    |
| 20       | Monfalcone           | 50         | Bassano e contado '                   |
| 21       | Gorizia e contado    | 51         | Venezia                               |
| 22       | Tolmino              | <b>52</b>  | Chioggia                              |
| 23       | Flitsch              | 53         | Pádova                                |
| .24      | Gemona               | <b>54</b>  | Vicenza                               |
| 25       | Údine e contado      | 55         | Schio                                 |
| 25a      | Tricèsimo            | 56         | Zevio                                 |
| 26       | Mariano              | 57         | Soave                                 |
| 27       | Spilimbergo          | <b>5</b> 8 | Monti Lessini                         |
| 28       | Tolmezzo             | 59         | Contado di Verona                     |
| 29       | Paularo ·            | 60         | Vall' Arsa                            |
| 30       | Forni di sotto       | 61         | Rovereto e dintorni                   |
| 31       | Pordenone            | <b>62</b>  | Trento e contado                      |
|          |                      |            |                                       |

63 Altipiano di Piné

32 Vittorio Veneto

104 Sonico (Valle dell' Oglio) 64 Valle di Cembra 105 Sóndalo (Valtellina) 65 Valle di Fiemme 66 Predazzo 106 Val Furva 107 Bòrmio e contado 67 S. Felice 108 Livigno 68 Valle della Novella 69 Valle di Rabbi 109 Zernez 110 Lavin 70 Valle di Sole 111 Scuol 71 Valle di Non (bassa) 72 Andalo 112 Tschlin (Schleins) Ramosch 73 Valle di Bendena (Remüs) 113 S-chanf (Scanfs) e Zuoz 74 Sténico 114 Champfer 75 Val di Daone 115 Puntraschina 76 Brentònico 116 Valle di Poschiavo 77 Valle di Ledro 116a Lanzada (Valle Malenco) 78 Val Giudicárie 117 Tirano 79 Bagolino 118 Fuldera (Val Monastero) 80 Ferrara di Monte Baldo 119 Soglio (Val Bregaglia) 81 Valvestino 120 Campodolcino (Val S. Giacomo) 82 Bardolino 121 Mulins (Mühlen) 83 Peschiera 122 Bravuogn (Bergün) 84 Valeggio 123 Casti (Tiefenkastel) 84a Castel d' Azzano 124 Ziraun (Zillis) 85 Trevenzuolo 125 Razén (Rhäzüns) 86 Màntova e contado 126 Schanfigg 87 Suzzara 127 Klosters (Prättigau) 88 Carbonara 128 Schiers (Prättigau) 89 Rovigo 90 Ferrara e dintorni 129 Mayenfeld 130 Schluein (Schleuis) 91 Ravenna 131 Paniu (Panix) 92 Forlì e contado 132 Mustér (Disentis) 93 Bologna e dintorni 133 Lumbrein 94 Monfestino 95 Mòdena e contado 134 Vals-Platz (Lumnezza) 135 Olivone (Blenio) 96 Reggio Emilia e contado 136 Soazza (Val Mesocco) 97 Parma e contado 137 Cauco (Val Calanca) 98 Cremona e contado 99 Bagnolo Mella 138 Còlico 100 Brescia 139 Sóndrio 140 Branzi (Alta valle Brembana) 101 Lumezzane 141 Introbio 102 Borno

142 Valtorta

103 Val di Scalve

|       |           |          | corrispondenti | 7.1 | • 6  |      |       | 1 714 74 11 |        |
|-------|-----------|----------|----------------|-----|------|------|-------|-------------|--------|
|       |           |          |                |     |      |      |       |             |        |
| 1 201 | LACHINI C | 11 14020 | COHISDOMACHA   | anc | CHIC | HEHA | Laita | uch mana    | anoma. |
|       |           |          |                |     |      |      |       |             |        |

| 180         | Nomi di luogo corrispondenti | alle | cifre            | nella carta dell' Italia alpina. |
|-------------|------------------------------|------|------------------|----------------------------------|
| 143         | Barzio                       | . 1  | 183              | Simmental                        |
| 144         | Gromo                        |      | 184              | Bern                             |
| 145         | Selvino                      |      | 185              | Fribourg                         |
| 146         | Val Cavallina                |      | 186              | Neuchâtel                        |
| 147         | Bèrgamo e contado            |      | 187              | Mezières                         |
| 148         | Zogno                        |      | 188              | Lavaux                           |
|             | Martinengo                   |      | 189              | Blonay                           |
| <b>15</b> 0 | Chiari                       |      | 190              | Gruyères                         |
| 151         | Lodi                         |      | 191              | Château d'Oex                    |
| 152         | Piacenza e contado           | 1    | 192              | L' Etivaz                        |
| 153         | Bobbio                       |      | 193              | Lauenen                          |
| 154         | Zavattarello                 | ,    | 194              | Munster (Goms)                   |
| 155         | Chiávari                     |      | 195              | Vérossaz                         |
| 156         | Tortona                      |      | 195a             | La Chapelle (Chablais)           |
| 157         | Voghera                      |      | 196              | Champéry (Val d'Illiez)          |
| 158         | Pavia                        |      | 197              | Fully                            |
| 159         | Vigèvano                     |      | 198              | Conthey                          |
| <b>1</b> 60 | Milano                       |      | 199              | Lens                             |
| 161         | Gallarate                    |      | 200              | Grimentz (Val d'Anniviers)       |
| 162         | Oleggio                      | 1    | 201              | Evolène (Val d'Hérens)           |
| 163         | Como                         |      | 202              | Sembrancher (Val de Bagnes)      |
| 164         | Varese                       |      | 203              | Valpellina                       |
| 165         | Menaggio                     |      | 204              | Val d'Ayas                       |
| 166/2       | Bellinzona e contado         |      | 205              | Châtillon (Val d' Aosta)         |
|             | Val Colla                    |      | 206              | Champorcher                      |
| 167         | Pallanza                     |      | 207              |                                  |
| 168         | Centovalli                   |      | <b>2</b> 08      | Traversella (Chiusella)          |
|             | Frasco (Val Verzasca)        |      | 209              | Ivrea                            |
| 170         | Fusio (Val Lavezzara)        |      | <b>21</b> 0      | Courmayeur                       |
| 171         |                              |      | 211              | Cogne                            |
|             | Domodòssola                  |      |                  | Cerèsole Reale (Val di Locana)   |
|             | Faido (Val Leventina)        |      |                  | Locana (Valle dell' Orco)        |
|             | Bedretto (Val Bedretto)      | }    |                  | Rivarolo                         |
|             | Amsteg (Uri)                 |      |                  | Usseglio                         |
|             | Flem (Flims)                 |      |                  | Givoletto                        |
| 177         | Schwyz                       |      |                  | Crescentino                      |
|             | Glarus                       |      | <b>21</b> 8      | Biella                           |
| 179         | Engelberg                    |      |                  | Varallo                          |
|             | Lungern                      | .    | <b>22</b> 0      | Gattinara                        |
|             | Entlebuch.                   |      | 221              | Vercelli                         |
| 182         | Habkern                      |      | $2\overline{2}2$ | Casale di Monferrato             |

|     | •                              |     |                               |
|-----|--------------------------------|-----|-------------------------------|
| 223 | Montiglio                      | 240 | Fossano                       |
| 224 | Asti                           | 241 | Castellinaldo                 |
| 225 | Oviglio                        | 242 | S. Damiano d' Asti            |
| 226 | Acqui                          | 243 | Carmagnola                    |
| 227 | Gènova                         | 244 | Saluzzo                       |
| 228 | Monte Ermetta                  | 245 | S. Damiano-Maira (valle della |
| 229 | Cairo Montenotte               |     | Maira)                        |
| 230 | Monaștero                      | 246 | Bobbio                        |
| 231 | Bardineto                      | 247 | Luserna S. Giovanni           |
| 232 | Gr. di Nava                    | 248 | Villar-Péllice                |
| 233 | Frabosa                        | 249 | Maisette (presso Pinerolo)    |
| 234 | Valdieri (valle del Gesso)     | 250 | Piscina                       |
| 235 | Demonte (Valle dell' Arma)     | 251 | Torino                        |
| 236 | Vinadio (Valle della Stura)    | 252 | Mocchie                       |
| 237 | Bersezio (Valle della Stura di | 253 | Susa                          |
|     | Demonte)                       | 254 | Oulx (Val Bardonécchia)       |
| 238 | Cúneo                          | 255 | Capriata d' Orba              |
| 239 | Mondovi                        | 256 | Carpeneto d' Acqui            |

## Aggiunte, appunti e raffronti<sup>1</sup>).

#### 1. Vicende tra cosa e parola.

§ 1. Lo Scheuermeier alla domanda 'colchico' al punto 125 [Cedarchis] del futuro Atlante dell' alta Italia ebbe in risposta rōżes àtunáls, al punto 131 [Rovigno] ùtunytli, mentre ai punti: 129 [Montona], 128 [Pirano], 135 [Grado], 136 [Montebello] il colchico — sempre seguendo i dati dell' inchiesta dello Scheuermeier — non avrebbe presso il popolo nessun nome speciale. Ciò discorda in parte dalla mia inchiesta, secondo la quale a Pirano il colchico è conosciuto sotto il nome di zafrán d' autúno, a Visinada zafrán salvádigo, a Parenzo zafarán fálso, mentre è sconosciuto o innominato a Rovigno, a Pisino, a Dignano, e nel contado di Pola. A Giaveno [p. 144, Scheuermeier] il colchico è detto fyár d' awtéñ; a Vicoforte [p. 155, Scheuermeier] fyá dar imvérn. A Vallorbes (Svizzera rom.) auteneta è detta la Parnassia palustris.

Un altro fiore tipico dell'autunno è il Chrysanthemum indicum, L., coltivato nei giardini. È chiamato appunto dai giardinieri: nel Piemonte fiour d'autun (Colla), nel Mantovano aftundi (Arrivabene), nel Cremonese outtoubreen (Peri), nella Carnia autundi (Gortani), nel Veronese autunai o fior da morti (Goiran); e similmente in Francia porta il nome automne a Maillezais [Vendée] e fleur de sainte-Catherine o semplicemente sainte-Catherine (ch'è pure il nome del colchico) nel Belgio, dove «on en offre un bouquet aux filles quis'appellent Catherine le jour de la Sainte-Catherine» (Feller). A. Ruffey presso Digione la contarine, contrine [= 'Catherine'] è la Scabiosa e «un bouquet de contrine, mis extérieurement à la fenêtre d'une jeune fille, indique symboliquement qu'elle ne se mariera pas, qu'elle coiffera Sainte-Catherine» (Rolland). Ricordo finalmente che a Liegi sotto il nome di fleur de Sainte-Catherine s'intende non il colchico, ma l'Helichrysum stoechas,

<sup>1)</sup> In fatto di lessico popolare è difficile e imprudente dichiarare, quando che sia, un lavoro completo e definitivo. M'accorsi nel corso della stampa di questo mio saggio quanto esso fosse suscettibile di aggiunte e di mende. I contributi de' volonterosi continuarono e continuano tuttora; così pure il mio amore curioso per la nomenclatura popolare di questo fiore mi portò sulle tracce di nuovi, interessanti nomi, di cui tengo qui conto.

la pianta che a Saint-Pons [Hérault] è detta érbo dé catarri oppure semplicemente catarri. Come si spiega invece ideologicamente catarina — Bellis perennis a Chamalières (H.-Loire)? Come non è ben chiaro, se deve alludere al tempo della fioritura, il nome della Calendula arvensis: catherine nella Prussia vallone (Feller); forse parecchi di questi nomi anno semplicemente valore vezzeggiativo. A Mortroux (Belgio) la sainte-Catherine, f., è l'Hypericum perforatum in tutta la Vallonia yèpe du sintt-Catherine è l'Impatiens noli tangere (Feller).

L'herbe Saint-Michel in Francia [Mayenne] secondo il Dottin è la Succisa pratensis, la quale à col colchico comune nell'idea anche il nome di herbe Saint-Gal. «Au temps où Saint-Michel» — racconta a proposito il Dottin — «se battait avec le diable, il employait cette herbe pour se guérir de ses blessures. Le diable donna un coup de couteau sous la racine, croyant faire périr l'herbe, mais il en repoussa des quantités tout autour». (Dottin, Georges, Glossaire des parlers du Bais-Maine [départ. de la Mayenne], Paris, 1899.)

Riguardo a *fior de sammartin* colchico, faccio osservare che *els martinencs* son chiamate nella Catalogna (a Sant Feliu) le ghiande della quercia che maturano al principio di novembre verso la festa di S. Martino (R. Marx, *Revue d. dial. rom.*, VI, pag. 11).

Il nome ferrarese del colchico *michelin* (Ferraro) ricorda quello milanese *sancarlin* (Banfi) per il grisantemo, ch' è l'unico fiore che il milanese possa offrire al suo patrono nel giorno di S. Carlo. Invece nel piemontese, a Peveragno, il colchico in frutto si dice *erba d' San Gioan* (Colla) dall'epoca in cui la capsula dei semi è matura.

§ 3. Aggiungo i materiali dello Scheuermeier per il 'colchico': 156 [Cortemilia] farğürinna, 139 [Ottiglio] farğulin, 137 [Castelnuovo d' Asti] fraydulinę, 158 [Corneliano] farğurine, 148 [Pietraporzio] les frigulentos (?). Il vocabolario piemontese del Ponza registra freidolina.

Scheuermeier raccolse i fiór dala brósa a Ponte nelle Alpi. Il Goiran attribuisce il veron. semenaróle anche al Crocus vernus; questo nome mi ricorda quello del Rubus caesius a Verla nella valle bassa dell'Avisio: móre seslaróle o semplicemente le seslaróle, perchè questi frutti sono maturi al tempo della falciatura (sesla = 'falce'); cfr. l'ant. furlano seseladó = 'luglio'. Rom. etym. Wörterb. nr. 7900. È noto che il Rubus caesius cresce quasi esclusivamente nei campi (nòneso róa de kjamp, franc. moure de champ) a differenza delle altre specie che preferiscono i boschi o i margini delle strade.

A Ruda [126] lo Scheuermeier raccolse  $siliv \phi k$  'colchico' e accertò l' esistenza della credenza popolare che il colchico segni qui esattamente l' equinosio d'autunno.

A proposito del nome francese acoli — 'colchici' (Mosa) ricordo che la Parnassia palustris in tedesco è chiamata studenterosli, a cui l'Hegi osserva: «die Bezeichnung bezieht sich auf die Blütezeit der Pflanze Anfang September, wo die Studenten wieder die Schulen beziehen». (studenta-rösli, cantone di S. Gallo, studentenröschen nel Württemberg.)

Anche in  $se\hat{g}$ ámbole di Storo e in  $se\hat{g}$ ámole di Bondone, tutti e due nomi del colchico, il popolo sente un'allusione a un'operazione campestre: quella della segatura.

Si tratta in realtà di un'etimologia popolare data a un rappresentante delle voci, di cui si parla a pag. 131. Similmente su un vasto territorio in Francia [Normandie, Brètagne, Maine, Touraine, Orléans, Ile de France, Picardie, Champagne, Lorraine, Bourgogne, Franche-Comté, Berry) il nome del Senecio, séneçon, fu messo dal popolo in relazione col verbo semer 'seminare', donde poi le forme popolari sèmçon, sâmçon, sâm'çon ecc. Cfr. la carta 1217 (fasc. 26) dell' «Atlas».

§ 4. Aggiungo alla nomenclatura del colchico: a Campo San Martino [105] *i kúki, strafóyo kúko,* a Mombaruzzo [157] *i kúko* (materiali dello Scheuermeier).

Il nome del cuculo ebbe larga fortuna non solo nel lessico botanico romanzo, ma perfino in quello europeo. Porto qualche esempio fuori dell' ambito romanzo: ingl. cuckoo-flower, olland. koekoeksbloem, scozzese plur na cubhaig (= 'fiore del cuculo'), gall. blodau'r gôg (= fiore del cuculo), danese kukkeblomst, ted. Kuckucksblume, russo kukutschki, polacco kukawka ecc. ecc. = Oxalis acetosella L, o Cardamine pratensis L. È evidente che non si tratta qui di creazioni indipendenti una dall'altra, balenate alla mente d'ogni singolo popolo sotto l'impulso della stessa idea, ma piuttosto di riproduzioni dotte d'un termine latino in uso nei vecchi erbari o nelle antiche nomenclature. Già nel XIIº secolo ci sono attestati come nomi di piante: un paens cucu (cfr. Biblioth. de l'école des chartes, 1869, p. 331), un pein à cucu nel XIVº secolo (cfr. Dorveaux, Antidot. p. 83), un pain de cocu alla fine del XVº secolo (Arbolayre), un pain de cucule del 1537 (Jardin de santé), un pain au coucou del 1541 (Brohon); inoltre un flos cuculi è riportata da Bauhin (1671) per la Cardamine pratensis L., bracha cuculi accanto a bracula cuculi (1542) è dato dal Rolland come antica denominazione della Primula vulgaris (cfr. Rol. IX, 65-66), panis cuculi (Bauhin 1671) = Oxalis acetosella; ital antico (sec. XV) pane de cucco (Camus), ital. pancúculo, pancúcolo (Lexikon italico-latinum, 1648).

Per l'immensa diffusione e fortuna del nome del cuculo nella

nomenclatura botanica cfr. H. Kreiter, *Die von Tiernamen abgeleiteten Pflanzennamen im Französischen* (arido lavoro di compilazione privo di originalità; l' A., che qui è ancora un novizio, non conosce quasi mai fonti vive, ma si fonda di solito sul solo Rolland).

A pag. 57 e a pag. 73 sono raccolti parecchi nomi di piante derivati dal nome del cuculo o almeno in relazione con esso. Ne aggiungo ora alcuni, togliendoli dalla mia raccolta per l'alta Italia: piemont. (Tigliole) coucou, Castelnovo d'Asti, Voghera pancoucou, piemont. pan d'coucou, pan d' l coucou, pan d' cuch, Val di Pesio uva d' l coucou (Colla) = Muscari comosum Mill.; piemont. (Roburent, S. Michele) fiour d'euc (Colla), genov. braë du ciiccu (Penzig) = Primula vulgaris, veron. pancúco (Monti), bellun. pan e cuc (De Toni), milan. pan del cucú, erba cucca (Banfi), bregagl. pan del kúkul, pan kukü (Guarnerio, RIstLomb. XLII pag. 980), poschiav. pan kúkul (Brockmann p. 118), Crusiotto papakük (Guarnerio, l. c. 980), arbed. papacüca (Salvioni, Gloss, arb. 57), grig. pancuc (Ulrich), engad. alto paun cucú (Pallioppi), piemont. erba d' l coucou (Pinerolo), valdese (S. Martino), erbo da cücüc (Pius), ticin. panicuc (Franzoni) = Oxalis acetosella; piemont. (Garesio) braje d'cuch (Colla), bresciano calse de choech (Melchiori) a Tésero nella Val di Fieme bráĝe del kukú, nel Primierotto braĝete del kúko = Gentiana acaulis; a Baselga nella Valle di Piné i kúki sono i fiori del Crocus vernus, che a Breguzzo nelle Giudicárie sono chiamati bráĝe del kukúl.

Mi sembra probabile che il veron. grole 'colchici', in allusione alle cornacchie che arrivano sui monti veronesi in gran numero proprio al tempo in cui fiorisce il colchico, sia un' interpretazione popolare secondaria. Nella valle di Piné le groline sono tutte le specie di Carex, nella Cárnia e in una parte del Friúli grói sono detti i giunchi (Juncus sp. e Scirpus sp.), i quali nel dialetto tarvis. si chiamano i grúli (solo al plur.). Potrà esser staccato il veron. grole 'colchici' da questa famiglia di voci? E non si deve passar sotto silenzio neppur la forma carniella glórie, data dal Gortani tanto per il colchico quanto per il croco, la quale forma si riconnette indubbiamente col nome glorini, ch' è il fiordaliso (Centaurea cyanus) a Cavareno nella Valle di Non. Ricordo, da ultimo, anche l'ital. gloriosa, una gigliacea che i vocabolaristi non si risolvono a definire e gloria, ch'è una specie d'uva. Non so poi se vada qui anche il piemont. grolin e glorin in uso a Foglizzo e contado per il frutto del biancospino (Crataegus oxyacantha). Cfr. pure il franc. glorio, f., di Tolosa e glori dell dipartimento Tarn-et-Garonne (Rolland, III, pag. 166) come nomi dell' Hypericum androsaemum.

186 Bertoldi.

§ 5. È naturale che il campagnolo voglia sapere già nell' autunno quale sarà la rigidità del prossimo inverno e ch' egli ne interpreti la natura e in particolar modo la flora autunnale, come la flora primaverile gli serve di oracolo sull' esito della raccolta. È interessante osservare che piante con bulbo (come il colchico, il croco, l'aglio, la cipolla) si prestano, a preferenza di altre, a tale scopo. Curioso è, per esempio, l'uso della cipolla come oracolo del tempo; uso comune alle popolazioni romanze, tedesche e slave. Nella notte di Natale a una cipolla di cucina si levano dodici bucce, di cui ognuna, cosparsa di sale, riceve il nome di un mese dell'anno. La prima festa di Natale è il giorno dell'oracolo. Di mattina si guarda: le bucce diranno la diversa umidità dei prossimi mesi; le bucce più bagnate rappresentano i mesi che saranno maggiormente piovosi.

Molto diffusa è la credenza fra il popolo slavo e quello tedesco (nella Germania orientale, specialmente nei luoghi una volta abitati da Slavi) che la copiosa fioritura del *Sorbus aucuparia* significhi un inverno rigido. Nella Slesia lo stesso significato è attribuito alle more prúgnole, in Oldenburg alle nocciole. In altre regioni è l'erica il profeta del tempo: se i suoi fiori ricoprono i ramoscelli fino in cima, si avrà un inverno rigidissimo, se i fiori ricoprono solo una parte del ramoscello, sarà rigida soltanto una parte dell'inverno. La attribuzione popolare è propria della Svizzera tedesca (Appenzell, Lucerna).

Della Carlina acaulis il Rolland (vol. I, pag. 110) dice: «en diverses contrées on se sert de cette plante comme de baromètre hygrométrique. Elle s'ouvre à l'approche du beautemps et se ferme à l'approche du mauvais. En Provence on la plaque au-dessus de la porte d'entrée.» Lo stesso uso è in voga nella Liguria, dove a Bardineto e a Tenda «si fissa la carlina con un chiodo alla porta di casa ad uso di igroscopio» (Mezzana). La pianta deve a tale sua missione i seguenti nomi: a Isera e a Nomi nella valle Lagarina séña témpi, a Mele (Liguria) sciù da guardia, a Dolcedo indovina, friburg. tsèrdon dou bi tin (= chardon du beau temps') Sav., Haute-Marne, Aube baromètre, ted. Wetterdistel. Un curioso 'orologio' (franc. montre!) rustico è l' Erodium cicutarium; i suoi frutti servono ai giardinieri per misurare il grado dell' umidità atmosferica nelle serre. I campagnoli attaccano i frutti al muro o li mettono all'occhiello; sotto l'influsso del calore o dell'umidità le lancette cambiano posizione, segnando così l'ora sopra un quadrante improvvisato per la circostanza. A quest'uso alludono i nomi francesi: mouostro [= 'montre'] di Les Vans (Ardèche), mouastro, di Pugetprès-Fréjus (Var), tistoustë [= 'montre'] a Chomérac (Ardèche), herbe du jour («herbe qui indique les heures du jour») a Chauffailles (Saôneet-Loire). Altri nomi ci attestano la diffusione dell' usanza anche al di fuori del territorio francese; per es. il nome bretone nadoez an berger [= 'lancetta di pastore'], il nome inglese shephero's needle, quello tedesco uhrradl [= 'rotella d' orologio'] e infine quello turco tchoban ignèssì [= 'lancetta del pastore'].

Cfr. il nome del *Tragopogon pratense: arrá-mejour* nei dintorni di Grenoble, perchè segna ai contadini esattamente il mezzogiorno, «la fleur du salsifis se fermant à cette heure», Offner, *Locutions grenobl.*, 1894. Altrove [Maine-et-L.] l' herbe à midi (Batard, 1809) è la *Jasione montana*, la pianta che nella Provenza è pure detta èrbo dé miéjour (Mistral).

- § 6. Cfr. per l'idea: franc. Le Buisson (Dord.) lumèy rodo [= 'veileuse'] = Dipsacus (Rolland, VII, pag. 9), lat. med. candelaria, candela regis, piemont. candlé (Colla), ted. dial. Donnerkerze, Wetterkerse ['candela del tempo'], Königskerse ['candela del re'] tutti nomi del verbasco (Verbascum thapsus); ital. fiamma e fiammola al ranuncolo in genere; ital. fiamma, fiammone, fuoco salvatico, abruzz. fiamma, ièrva fiamma (Finamore), genov. (Valle d'Arroscia), fiamma (Penzig) a diverse specie d' Orobanche; franc. flambe al giaggiolo (iris) (cfr. REW 3353); franc. lampion, lanterne, chandelle = Taraxacum offic. (Rolland); franc. a Ouilly-le-Basset (Calvados) cierges, m. pl., a Le Buisson (Dordogne) érbo candélo (Rolland, III, 321) = Erodium cicutarium; lanterne, herbe aux lanternes (Maine-et-L., Côte d'O.) = Physalis alkekengi; luminette franc. del 1600 (Rolland, VIII, 166) = Euphrasia off. trent. lüm, lümini, nome usato dai fanciulli di campagna, fiam. (Predazzo), bávi da la lüm (r. p.) al Taraxacum officinale Wigg., dente di cane; cfr. ancora gall. poethfflam [= 'flamme brûlante'] J. Davies 1632 in Rolland I 59 e gall. fflamboeth, fflammog [= 'l'enflammée'] Rolland I 59 = Ranunculus flammula, Linn., serbocroato sunčena iskrica [= 'scintilla del sole'], plamenka [= 'pianta di fiamma'] = Ranunculus flammula, Linn.
- § 9. Cfr. Rolland, VII, pag. 111: atractylis, clonuca rustica, fusus agrestis, franc. fuseau, quenouille rustique (Duchesne, 1544), fuselée a Montpellier, quenouille sauvage franc. del 1752, quenouillette franc. del 1836 per la Atractylis cancellata di Linneo, nomi allusivi al fatto che «on s'en servait chez les anciens en guise de fuseau» (Rolland). Dal punto di vista storico si legga riguardo a questa pianta lo studio di D. Clos nel Bull. de la Soc. bot. c. XIII, 1866, pag. XLI—XLIV.

#### 2. Aspetto esterno.

§ 13. Nel denominare la flora (ed anche la fauna) il linguaggio popolare ricorre con una certa insistente predilezione alle personificazioni più varie e più strane. È qui il caso — nella nomenclatura del colchico — dei 'famigli', degli 'scolaretti', della 'vergine nuda', delle 'monache' e dei 'frati', della 'puttana' e della 'beghina'. Se volessi trascrivere dalla flora del Rolland e da altre raccolte tutti quei nomi di piante ispirati da personificazioni ci sarebbe materiale bastante da trarne un bel volumetto. Accenno qui soltanto ad alcuni nomi che stanno in istretto nesso d'idee con quelli dati al colchico.

Con alcuni nomi del colchico appartenenti a questa categoria gareggia in graziosità e in delicatezza quello letterario della *Mimosa pudica:* vergognosa (rifatto evidentemente sull'aggettivo latino), la pianta che a Valpollicella nel contado di Verona è chiamata la putina. Le putine nel mantovano sono le prime lagrimette furtive che compaiono fra le palpebre a chi sta per piangere e vuol trattenersi.

Nel Gard la vérgougnouzo è la Scabiosa atropurpurea.

Nel contado di Château-Gontier [Mayenne] la belle le jour belle la nuit è la Centaurea jacea (Rolland); nel Traité des œillets (1762) è registrato belle de jour per il Dianthus chinensis, nel dipartimento della Seine-et-Oise il Rolland raccolse lo stesso nome per il Convolvulus sepium. La vera 'bella di notte' è nel lessico botanico la Mirabilis Jalappa, che porta questo nome già nell'antico francese herbe de la nuit (Olivier de Serres, Théâtre d'agricult., 1600), belle de nuit (Liger, 1718), fleur de nuit (Saint-Germain, 1784); ital. beldinotte, bella di notte, reggiano bèlla éd nòtt.

Accanto al nome francese [Poligny, Jura] belle de nuit trovo un' osservazione del Rolland alquanto ingenua e carina: «une belle, la nuit, est toute nue; autrefois on ne portait pas de chemise la nuit.» Aggiungo damotte 'colchico' a Clerval, raccolto dal Rolland, la stessa voce che nel resto del Doubs serve, secondo il Beauquier, a denominare le varietà di Corydalis. Nella Normandia la demoiselle, f., è l' Anemone nemorosa, nell' Aisne è invece l' Agrostemma githago, la pianta che a Marsac (Creuse) è detta pure démèy' sèlo, f., e non manca neppure la 'signorina dei fieni', ch' è l' Ajuga reptans (nel cantone di Friburgo: damujëna dè fin, Sav.).

In quanto all'ital. *figliuolo* 'colchico' (di cui a pag. 16 nota 1) non si dimentichi che del lessico botanico fa parte tutta una serie di nomi di parentela: c'è la 'mamma' e la 'matrigna', c'è la 'suocera' e la

'nuora', c' è il cugino e c' è il 'nonno' [ital. mammola = Viola odorata; Val di Zoldo marígne, piemont. a Galiate mamadregna = Viola tricolor; sicil. soggira e nora, napol. socra e nora, abruzz. sòcer' ennóre, romagn. madona e nôra = Viola tricolor; cousin in parecchi luoghi della Francia (Ille-et-V., Sarthe, Orne) = i semi dell' Arctium lappa che, come i cugini, non si levan d'attorno; nòni in alcune regioni dell' Italia superiore = Eriophorum, sp., i vecchietti dai capelli grigi!].

fratini non è solo nome veronese del colchico, ma anche della Viola tricolor a Treviso (Saccardo), a Padova (Patriarchi) e a Venezia (Boerio); mentre la monaghela di Como (Monti) è la Nigella arvensis.

§§ 14 e 15. Trascrivo quello che dei nomi tedeschi per il colchico dice Aigremont¹): «Man sah in ihr eine Docke (Puppe, Jungfer), die da wie einige andere Pflanzen nackt (d. h. ohne Blätter) bervorsproß, und benannte sie nackende Jungfer (Bremen), nackte Jungfer (Franken, Böhmen); etwas derber heißt sie in der Eifel (bei Alenahr) Nackarsch und wegen ihrer Faulheit, daß sie so spät erscheint und noch nicht einmal Blätter treibt, wird sie nackte Hure (Thüringen, Franken, Salzburg) gescholten. [Interpretazione inattesa, originale!] Der drastische Unterelsässer betitelt sie «Faule Fotzen» (faule Futen, fuli Fudes, Fude). Diese Benennung ist ein Schimpfwort wie Hundsfot (Hundsfotze), hier humoristisch einer Pflanze zugeschleudert. «Faule Fotzen sind faule Dirnen, faule Mädchen, in dem das Volk wie so oft den charakteristischen Teil für das Ganze verwendet.»

Riguardo ai nomi tedeschi per il colchico composti di hure osservo che già Plauto usa il nome di pianta blitea meretrix, probabilmente per designare il Chenopodium vulvaria, e che tali denominazioni negli idiomi tedeschi devono forse la loro fortuna al fatto che hure in molti dialetti è sinonimo di hexe = 'strega' e si prestano perciò come epiteto di piante velenose o medicinali. Già Francus de Franchenau (Strasburgo, 1672) chiama hurenwurz la felce, in altri dialetti detta hexenkraut la pianta che una volta era molto in voga nella medicina popolare come efficace abortivo.

Un nome tedesco molto diffuso (nella Slesia, nella Sassonia e nella Turingia) per il *Chenopodium vulvaria* è *stinkende hure* [= 'puttana fetente'] «da man glaubte, daß die Huren wegen ihres Gewerbes besonders sexuell nach der vulva riechen» (Aigremont, l. c. pag. 23).

Alle virtù magiche e medicinali attribuite dal popolo al *Botrychium lunaria* deve questa pianta il nome di *hurengras* o *hurenkraut* che vale 'erbe delle streghe'. Cfr. ancora *hureditsche* = *Papaver Rhoeas*;

<sup>1)</sup> Dr. Aigremont, Volkserotik und Pflanzenwelt, Leipzig, 1919, pag. 25.

 $hurenkinder = Arum \ maculatum; \ hurenseil$  nella Filstal e hurenser a Münchhausen  $= Clematis \ vitalba.$ 

- § 16. A Pàdola Scheuermeier raccolse *pampaníns* = 'colchico' e 'croco'; evidentemente si tratta di un compromesso tra *kampanóta* di Auronzo e *pimpinéle* di Predazzo (cfr. a pag. 159).
- § 17. Cfr. piemont. barlete (Colla) = frutto e poi per estensione tutta la pianta del Prunus spinosa, savojardo barlee, m., barle, pl., a St. Jean-de-Maurienne (Constantin et Gave) = 'espèce de grosse noix', donde poi savojardo (Aime) barlotier (Const. et Gave) = 'aubépine'. biancospino (Crataegus oxyacantha). Le quali voci con tutta probabilità si riconnettono con barlé romagn. 'salceto', luogo piantato a Salix viminalis (brill parmig. = Salix, sp., brell, romagn., forliv., imol. = Salix sp., Rom. etym. Wörterb. nr. 1305).

In quanto al nome piemontese batáj 'colchico' il prof. Mattirolo, che lo à raccolto, con la sua consueta cortesia mi scrive così: «batáj in piemontese significa 'battaglio delle campane', ma si usa anche in senso sconcio. Forse si allude alla forma del fiore non ancore aperto.» (19 giugno 1920). La corolla chiusa del fiore, a quanto pare, fece la stessa impressione anche ai Pallioppi; che per spiegare l'engadinese minchila — noncuranti i divieti della fonetica ricorsero all'immagine di un 'membro virile' («aus mentula, wegen der langen, dem männlichen Gliede ähnlichen Röhre, welcher die Staubfäden angewachsen sind.). Della stessa opinione è pure Aigremont, il quale osserva che «il boccio ancor chiuso lungo, sottile, claviforme assomiglia a un 'pene', donde i nomi dialettali: nella Turingia ochsenpesel, ochsenfiesel (ochsenpinsel), nella Slavonia kúcek».

Del resto non si deve dimenticare che i bulbi di parecchie piante nel linguaggio popolare sono paragonati a dei 'testicoli'. A Scurelle (Valsugana), per esempio, e nel contado bagóti (plur.) significa «coglioni» e 'bulbi di colchico' e poi per estensione 'colchici in fiore'. Entrano pure in quest' ordine d' idee alcuni nomi tedeschi dialettali per il colchico (come: ochsenklaite [= 'ochsenhoden'] Waldeck, muniseckel [= 'coglioni di toro'], schafseckel [= 'c. di pecora'], roßseckel [= 'c. di cavallo'], bocksäckel [= 'c. di capro']) e il nome sloveno móde = 'testicolo' e 'colchico'. Nulla di più facile che la prima immagine stia in istretto nesso logico con la seconda.

Che i bulbi di certe piante abbiano destato già in antico l'idea di testicoli lo attesta il nome greco ὄρχις usato da Dioscoride per molte piante bulbifere, donde il lat. orchis, che divenne poi il nome di tutta una famiglia, le orchidee; non devono perciò sorprendere tutti gli usi popolari di queste specie di piante come mezzo afrodisiaco.

Per la fortuna di quest' immagine nel lessico botanico cfr. i nomi delle antiche nomenclature latine: testiculus sacerdotalis (Schmeller, 1054), testiculus sacerdotis (Bauhin, 1671), testiculus presbiteri (Schmeller, 1054), testiculus cani, testiculi — Orchis species; mentula, mentula peiscopi (Mowat), franc. ant. couillons de prestre, m. pl. (Duchesne, 1544), couille à l'evesque (Cotgrave, 1650), ant. ital. coglie di prete (Anguillara, 1561) — Ranunculus ficaria; trentino, basso Avisio cojóni de prét — Rubus saxatilis; mantov. coion d'can (Arrivabene), bresc. cojò de ca (Zersi), piemont. coujoun d'preive (Colla), romagn. testécul d'can (Raggi), toscano testicolo di volpe (Targioni-Tozzetti), istriano ovi de kán (r. p.) — Orchideae, species; spagn. criadilla de tierra — 'tartufo' da criadilla — 'testicolo', come spagn. turma 'testicolo', che poi nell'accezione turma de tierra venne a significare 'tartufo' (cfr Spitzer, Wörter und Sachen, IV, 1912, pag. 161).

E uscendo anche dall' ambito romanzo: ted. biberhödlein [= 'testicolo di castoro'] (Nemnich 1793), bavar. pfaffenhoden [= 'testicolo pretesco'] (Schmeller), olland. haneklootjes [= 'testicoli di gallo'] (Oudemans), serbo-croato mačji mud [= 'testicoli di gatto'] Šulek, tutti nomi del Ranunculus ficaria, Linn. cfr. Rolland I, 61.

Notevole è poi il caso inverso, che, cioè, i testicoli d'animali vengan chiamati col nome di 'piccoli grani': veneto granèi = 'testicoli di qualunque animale, quando sieno estratti dal corpo' (Ninni), così ant. franc. grenotes 'testicoli' franc. mod. graine 'testicolo' cfr. Rom. etym. Wörterb. nr. 3846.

§ 18. Accanto al nome allius agrestis nelle antiche nomenclature ricorre il nome bulbus agrestis (lat. di Dioscoride, pubbl. da Stadler), solidus bulbus (Caesalpinus, 1583), bulbus selvaticus, vulvus selvaticus (Diefenbach), termini dotti che si continuano nell' ant. franc. bulbe, m. = 'colchico' (Guyon, Cours de médecin, 1673, I, 168) e nell' ital. bulbo salvatico di Mattioli: «il colchico, il qual chiamano alcuni efemero, ed altri bulbo salvatico, produce nella fine d'autunno il suo fiore biancheggiante simile al saffarano» (Matt., Discorsi, 2, 1163). Nell' Anguillara (Semplici, p. 119) ricorre pure il nome di bulbus, vulvus e vulvos attribuito non solo al colchicum, ma a una specie di ornithogalum (cfr. Dott. E. De Toni, Luigi Anguillara e Pietro Antonio Michiel in Annali di botanica del prof. R. Pirotta, vol. VIII, pag. 634) cfr. pure bulbus = 'cipolla' in Rom. etym. Wörterb. nr. 1380.

A proposito della voce droutse = Rumex e Colchicum faccio notare ch' essa fa parte di una numerosa famiglia, di cui sono qui raccolti i maggiori rappresentanti. La fonte è quel drauoca attestato come nome di pianta dal Corp. gloss. lat. (lappa: drauoca, III, 592, 30; 613, 61;

192 Bertoldi.

drauoca id est amara folium, III, 626, 7; personacia: drauoca III, 594, 2; 585, 31; 615, 61; 627, 53) e registrato anche dal Goetz dravoca per l'Arctium lappa (cfr. Thomas, Romania 41, p. 62—71, Huber in Wörter und Sachen, Beiheft 3, 1916, pag. 57).

Materiali: vaud. droutsche, drütche = Rumex alpinus, 'patience des Alpes, espèce de bardane'; droye, f., ant. franc. (Godefroy), druive f. Dauphin., dreu f., dreû f. a Ruffey l. B. (Côte-d'Or), Haute-Saône = Arctium lappa; sav. dourtse, drütse = 'bardane cotonneuse' sav. droutse = Tussilago officinalis (Const.) Haute-Saône droue = Lolium temulentum (Beauquier) prov. mod. drouio (drauvio P. 857 (Drôme, ALF carte: «bardane», wallon. draw, drow, drouw «ivraie», ALF, carte: «ivraie») dro, drau «brome, plante graminée» Sigart), a cui aggiungo dravassa f. La Veveyse, cant. de Vaud = Petasites albus (Rolland, VII, 101); dravassë, f. Bas-Valais, droutza f. Vallorbes, drouya f. Seyne (Basses-Alpes) = Petasites albus; drouvi, La Javie (Basses-Alpes) = Tussilago farfara.

#### § 19. Veratrum album.

Non è ancor risolta la questione se l'elleboro bianco [ἐλλέβορος λευκός] di Teofrasto sia il V. a.; in ogni caso è quasi fuori di dubbio che questa pianta fosse conosciuta ai Greci. La scuola di Ippocrate (IV° e V° sec.) decanta l'elleboro bianco come vomitatorio e sternutatorio. Plinio accenna alla stessa pianta, denominandola melampodion (Nat. hist. XXV, 47), da Melampus, il pastore che scoprì l'efficacia medicinale di essa sulle capre.

Il termine veratrum appare già nel II<sup>0</sup> sec. a. Cr. in Catone e più tardi in Plinio come sinonimo di helleborus (cfr. Walde, 814: «veratrum zu vērāre, vērus, weil die gepulverte Wurzel Niesen erregt, was im Volksglauben als Bestätigung der Wahrheit gilt») e penetrò ben presto negli idiomi popolari. Aggiungo al Rom. etym. Wörterb. nr. 9217 alcune forme interessanti: valtellin. veládri (Massara), nome esteso a parecchie piante velenose; il nome bresciano va letto velát., il piemontese conosce le seguenti varianti: vrau, vraro, vrairo, vraru, vraiu, varairo, vare, varassou (Colla), valsesiano voláro (Tonetti); genov. Bardineto varastru (Mezzana), Masone dragu (Penzig); valdost. veréro (Henry), ticinese, a Fusio valéder (Franzoni), Villavallelonga nella Marsica vusciàtra (Loreto); bergam. geläder (Salv. Post 23); genov. Cogoleto varègu = Daphne Cnidium. Per le diverse forme francesi cfr. Rolland oltre all'articolo Veratrum anche I, 79, Helleborus; I, 129 Actaea spicata.

Frutto delle mie ricerche su territorio trentino sono i nomi: filágro di Brentònico, filástro di Ponte di Legno e alta Valcamonica, con infiusso evidente di filo per le foglie «filamentose, munite di molti nervi

paralleli» (Cassone); a Baitoni di Bondone e a Storo ladreĝe, da un anteriore \*veladreĝe; a Moena föjáster per immistione di föja 'foglia', la parte della pianta più temuta per il veleno e più sfruttata medicinalmente; a Peio nell' alta Val di Sole olástre; in gran parte della Rendena valestri, Sténico e dintorni goláste; Tione e dintorni lagóste, forma sorta per metatesi dalla precedente, a Cavalese golástro, a Predazzo regoláe'), la cui parte iniziale rammenta quel regolísia da glycyrrhiza (cfr. pag. 167) che si risente di 'regolare', cioè metter in ordine l' organismo turbato da malattia; il bellunese à, secondo De Toni, regoss; il carniello à varúscli (Gortani).

Altri nomi del Veratrum album: a Molveno (Trentino) érba stranu déla, che ricorda l'antico nome tedesco nyesewurts (Santa Ildegarda, 152) con le varianti dei glossari: nessiwrs: gelisia, ahd. Gl. 7, 3; gelisia: nessewrs, Sum. 62, 21; nessiwurs: sprintilla, aho. Gl. 23, 17; sprintilla vel celia: niesewurs, Sum. 40, 27; sprintilla: nieswrs, Sum. 23, 49.

A Tiarno nella Valle di Ledro è detto sĝársola, nella Valle di Fassa il commend. G. Pedrotti raccolse abrosc e borosc (?), nella valle di Primiero lódena. A Genova: velenu da pighæggi (Penzig), perchè il veratro è ampiamente usato dai campagnoli per uccidere i pidocchi del bestiame (donde anche il nome tedesco lauswurz, a cui si aggiunga quello della Svizzera tedesca chäferworzel di S. Gallo, cioè 'erba contro le blatte'). Il vocabolario del Pirona registra jerbe dal gómit, nome allusivo alle potenti qualità emetiche della pianta, già note agli antichi.

A Genova è chiamato anche *lüxérciu* (Penzig), a Verona *giavardo* (Monti), nella Carnia *sgiarvoi* (Gortani), nel Friúli *cimiriche* (Gortani), che si riconnette con i termini slavi, di cui a pag. 53.

#### Giochi fanciulleschi.

§ 20. Nel secondo volume della «Flore populaire» del Rolland sono raccolti i nomi della Silene inflata; occupano quasi sette pagine, in capo alle quali si legge quest' osservazione dell' A.: «chose curieuse: cette plante si connue n'a pas de nom, à proprement parler, en français!» È strano che a uno studioso, che rivelò tanto amore congiunto con tanta intelligenza per il lessico botanico popolare, possa sfuggire una tale esclamazione, con cui il Rolland veniva a negare l'onore di 'nomi'

 $<sup>^{1}</sup>$ ) Osservo che nella valle di Fieme  $regolázo=Rosa\ canina$  e nel Bellunese  $regoléze=Clematis\ vitalba$ .

alle creazioni del linguaggio infantili. Che cosa sarebbero i nostri vocabolari dialettali senza questi contributi? Quanti nomi, penetrati ormai nell'uso comune, sono sgorgati dalle labbra de' campagnoli, de' pastori, de' ragazzi nei giochi!

Scheuermeier raccolse a Pozzale *i scóp* 'colchici'; ricordo i *sclòp* del Friuli (Gortani) e i *scioupet* del Piemonte, nella Val de la Tour, Musiné (Colla) e *i scopeti* di Ziano e di Predazzo nella Val di Fieme, che sono i fiori della *Gentiana acaulis*, dall' uso dei ragazzi di sbatterli sulla fronte, facendoli crepitare.

È da vedere tuttavia se il nome scop di Pozzale è dato al colchico in fiore o in frutto; nel secondo caso tratterebbesi della capsula secca che s'apre con un certo rumore. Ne parla anche Aigremont (l. c. pag. 26): «Die welken Kapseln der Herbstzeitlose enthalten ein bräunliches Pulver, das sie durch einen Stoß von sich geben; darum benennt man in Ertingen die Pflanze teufelsküche, in Biberach hexenfurz, in Wurmlingen hexenfurzen».

A proposito di mañukéta 'colchico': cfr. mañúgola = 'croco' nella Val Lagarina fino a Verona, bresc. maígola 'croco' (Zersi); a Tione formaiele, a Córedo formáte ai bulbi del croco.

Riguardo a favarote 'colchico' a Cesésole Reale: cfr. favoscello, Matthioli, 1598; favosello, Ambrosini, 1666, favarella, idem = Ficaria ranunculoides e cfr. Rolland, I, 64 e 81.

A Sfruz nella valle di Non i bulbi del colchico sono chiamati le patatóte.

In quanto a 'padrenostro' = 'colchico', cfr. ital. paternostro, albero dei paternostri di santo Domenico, messinese arboro de paternostri franc. arbre à chapelet (Bastien, 1809), perchè «les noyaux de la Melia azedarach percès naturellement d' un trou dans le sens de leur longueur, sont convertis en chapelets»; così anche ted. paternosterbaum, turco tesbih agagi [= 'albero della lode', cioè l'albero dei chicchi da rosario, che servono per lodare Dio], persiano tagek [= 'rosario'].

Il nome forse fu favorito da una credenza viva ancora in molte valli alpine sull'efficacia medicinale dei bulbi d'alcune piante, fra cui anche il colchico. I contadini usano infilare i bulbi e poi appenderli al collo dei bambini malaticci e credono che, recitando per ogni bulbo un padrenostro, l'ammalato guarisca. Per il rapporto semasiologico è interessante ricordare che i toscani chiamano «padrenostri» certi bioccoli rotondi che rimangono nella farinata non bene sciolta.

Aggiungo alla serie del tipo *pipado* alcuni nomi per il colchico raccolti recentemente dallo Scheuermeier: a Bruzolo [141] *pipol*, a Sauze [146] *pimpátta*, a Cesana *pipette*, a Rochemolles [147] la *pipa*.

- § 23. Ricordo l'occhio di pupa di Barletta (Bruni) ch'è l'Agrostemma githago, perchè «i fanciulli nel fare fantocci di carta o di pannilini, sogliono servirsi de' semi neri di questa specie di pianta nel situarne a posticcio gli occhi: e siccome il fantoccio volgarmente lo chiamano pupa, così riconoscono i semi e la pianta col nome di occhio di pupa o di pupillo» (Bruni). Di qui anche lo scozzese popple, poppil, paple = Agrostemma. Similmente la Physalis alkekengi in francese porta il nome di poupon de vigne, Montbéliard, perchè «les enfants font du fruit une poupée, emmaillottant la graine rouge dans son enveloppe»; svizz. rom. pépounè, tolos. madounèto.
- § 25. Altro esempio tipico di questa fedeltà del linguaggio popolare all'idea tradizionale con la sola restrizione della scelta d'un animale, è quello di cynoglossum, che già nelle nomenclature latine passa a lingua canina, lingua canis: ant. franc. langue de chien (Mowat, Camus, Op. sal. XVº sec.); langue de chat, Jura, Haute-Saône; langue de bœuf, Aube; linga dë fëa, Fray, Savoie; linvoua dë sèrpin, Vaud. Ancor più interessante è il fascio di varianti nella nomenclatura popolare del Melampyrum arvense, dove il concetto costante è quello di 'coda': queue de vache, queue de bœuf, queue de veau (diffusi in parecchi dipartimenti), couo de' isavà, Marsac [Creuse]; queue d'ane, Seine-et-Oise; queue de renard (diffuso), queue de loup Allier; coû d'chiè Val d'Ajol [Vosges], chien queue, chin-queue, Champagne, Bourgogne, checaou [= 'coda di gatto'] Brillon [Meuse]; queue de rat, Bossée; bresciano cue de luf (Zersi), piemont. a Mondovi coa d'voulp (Colla), ticinese coa rossa (Pollini), trent. kée nére (r. p.).

#### 4. Proprietà interne.

Quando scrissi questo capitolo non conoscevo le tre importanti opere del Marzell, che di recente vennero a colmare una deplorata lacuna nel campo della botanica applicata alla medicina popolare. Intendo dire: 1. Neues illustriertes Kräuterbuch. Eine Anleitung sur Pflanzenkenntnis unter besonderer Berücksichtigung der in der Heilkunde, im Haushalt und in der Industrie verwendeten Pflanzen sowie ihrer Volksnamen, Reutlingen 1922. — 2. Die heimische Pflanzenwelt im Volksbrauch und Volksglauben. Skizzen zur deutschen Volkskunde, Quelle e Meyer, Leipzig 1922. — 3. Unsere Heilpflanzen, ihre Geschichte und ihre Stellung in der Volkskunde. Ethnobotanische Streifzüge, F. Fisher, Freiburg i. Br., 1922.

Tenendo conto di questi tre ottimi lavori, aggiungo qualche nuova notizia sull'uso medicinale del colchico.

Santa Ildegarda nella «Physica» annovera il colchico fra le piante medicinali e registra fra gli altri anche il nome heylheubt [46; heilhovbito, heilhoibedo, heilhovbeto, cfr. Fischer-Benzon, l. c., pag. 204]. Lo stesso nome ricorre molto frequentemente anche negli antichi glossari: helhubite, III, 199; heilhopitro, III, 474; heihaubet, III, 519; hailhopfe, III, 556 risale probabilmente a un errore grafico per hailkopf, che corrisponde appunto a heil-haupt. Tali nomi derivano da heilen 'guarire' e Haupt 'capo' e alludono evidentemente alle virtù medicinali del colchico contro i pidocchi e contro la tigna del capo. Alberto Magno parla dell' hermodactilus quale rimedio efficace contro la podagra e contro gli esantemi della cute (De Vegetabilibus, VI, 359). Anche Bock nel suo erbario (Kreuterbuch, 1551) accenna agli usi medicinali dei wysenzeitlosen [= 'colchici'] contro i pidocchi («allerlei leuss darmit zu vertreiben») e in forma di pillole contro la podagra («pillulas componieren für das podagra»).

I modi d'usarne sono pure diversi: di solito la testa si lava con un decotto dei bulbi e dei fiori oppure si soffrega con i petali; nell'Austria superiore dai bulbi cotti e misti con grasso si trae la cosiddetta lans-schmier [= 'unguento per pidocchi'].

Nella medicina popolare l'erba da pidocchi per eccellenza è però il *Delphinium staphisagria* (cfr. Rolland, I, 111 seg.).

Diffusissimo è l'uso del colchico come amuleto.

Si crede, cioè, in molte regioni che i suoi bulbi portati al collo o in tasca (come i frutti del castagno d'India) servano a preservare da ogni sorta di malattia. Presso Lindau sul lago di Costanza si cava da terra il bulbo il giorno di Santa Tecla (23 di settembre, donde il nome *Theklazwiebel*) e lo si porta in tasca come amuleto contro gli accessi di vertigine (*Bayr. Hefte f. Volkskunde*, 1914, I, 104), in San Gallo si fa lo stesso contro il mal di denti, la dissenteria e la peste, nella Svevia bavarese contro il mal di capo, in certe regioni della Svizzera contro il vaiolo de' bambini, Wolff (*Scrut. amulet. med.*, 1690. 367) ricorda che a Dresda nell' anno 1680 durante un' epidemia di peste si vedeva molta gente andar in giro per le vie della città con i bulbi del colchico appesi al collo.

Stami e pistillo mescolati con grasso danno un unguento contro i geloni (Svizzera ted.).

Nella Turingia (Niederhessen) si crede che le streghe nella notte di Santa Valpurga (il 'sabato delle streghe!') vadano a ballare al crocicchio delle vie e poi corrano sui prati a tagliare le foglie del colchico all'estremità; con esse preparano un'insalata stregata, che serve ad avvelenare uomini e bestiame (Heßler, Hess. Landes- u. Volks-Kunde, II, 445, 1904).

Ed ora alcune aggiunte: crève-chien (Normandie, H. Bretagne, Orléanais, Anjou, Saintonge); crèbo-cò, Aveyron; tya-tsin [= 'tue-chien'] fribourg.; rage de tchin, Calvados = Solanum nigrum (Rolland, VIII, 102).

Riguardo al veronese strángola-prèti 'colchico' gioverà ricordare che strángola-preti, in qualche provincia dell'alta Italia, fra cui anche nel Trentino, si chiama una sorta di pasticcio gustoso. Trent. strángola-preti 'gnocchi d'erbaggi', vicent. strangola-preti 'susine amoscine' (Nazzari), primier. strángola-préti, nòneso strángola-fráti = Rubus saxatilis; cfr. anche l'ital. strossapreti.

In quanto a fióri de mérda 'colchico' osservo che l' erba merda nel milanese è il Chenopodium vulvaria, la pianta che nel dipartimento Seine inférieure e presso Rouen si chiama coniô, «nach con = cunnus, weil sein Geruch vollkommen mit dem weiblicher Genitalien übereinstimme. Man sagt auch von einem Mädchen, besonders von einem rothaarigen: lu sens le conio de notre jardin» (Aigremont, l. c., pag. 23). Sono qui raccolti altri nomi di questa pianta che hanno molta affinità con quelli del colchico: per es., fotsenkraut (Slesia), stinkende hure (Slesia, Sassonia, Turingia), schamkraut (Sassonia), mausenkraut (Slesia, da mause = 'vulva).

§ 30. Cfr. ant. ital. tosco, ital. mod. tossico, engad. tössi, friul. tuèssi (Pirona), carn. tòssi (Gortani), trent. tòssek (Ricci), veron. tòssego, piemont. teusgou (Colla), parmig. tòssag (Bracciforti); logud. tosku non è la Lonicera alpigena come nel REW 8818 s. v. tŏxicum, ma bensì il Solanum nigrum.

Il nome italiano della Lonicera alpigena è ciliegia d'alpe, quello veron. graniele, sirese salvadeghe (Goiran) sirese de volpe (N. ad.) quello carniello pisseçhàn, plusignar (Gortani), bellun. sariese de can (N. ad.); in Sardegna non alligna naturalmente la Lonicera alpigena, ma la varietà Lonicera caprifolium che nel sardo meridionale è chiamata mamma de linna, a Iglesias guadangiu, nel sardo settentr. barangiu, erba crabina. Non si può dunque parlare d'un logudorese tosku = Lonicera alpigena!

§ 31. Lo zafferano (Crocus sativus) fu decantato già da Dioscoride eome diuretico insieme con altre piante: «ari radix emulsio cocta baccarum juniperi decoctum carpobalsamum, apobalsamum, lactuca, crocus.» Che fra le piante se ne trovino molte usate nella medicina popolare come diuretici non è nessuna meraviglia se si pensi che uno dei primi e dei più sicuri sintomi di malattia era dal popolo ritenuta l'orina impura, tanto che notoriamente sorse una classe di pseudo-medici, il cui unico compito era quello di esaminar l'orina e trarne deduzioni

198 Bertoldi.

diagnostiche indubbie sulla qualità e sulla gravità d'ogni malattia. Le piante che nelle diverse regioni furono sfruttate a tale scopo appartengono alle famiglie più varie; oltre al colchico sono rinomate come potenti diuretici: Hernaria glabra, Nasturtium officinale, i frutti della Rosa canina, Hipericum perforatum, Levisticum officinale, Taraxacum officinale, Scilla marittima, le radici e le foglie del Petroselinum, della Sesleria caerulea, Sisymbrium officinale, Asparagus offic., bacche del ginepro, semi del trifoglio, le foglie della betulla, Equisetum arvense, Fumaria officinalis, Viola tricolor, Ononis spinosa, Petasites officinalis, Polygonum fagopyrum ecc. ecc.

Per nomi del tipo *pisso-can* o *pis-en-lit* cfr. Schurter, l. c., pag. 89 e seg., Rolland I, 86, 92, VII, 183, VII, 168, VIII, 102.

§ 32. Accanto a ubriagea 'colchico' vanno schierati molti nomi di piante ispirati allo stesso concetto: ubriago nel contado di Aix en Prov., nella Valchiusa e nel Var è la Fumaria officinalis, chiamata altrove nella Provenza embriago; in gran parte dell' Italia settentrionale l'erba imbriaga o embriaga è invece il Lolium temulentum (!); cfr. inoltre alcuni nomi dialettali ital. per il frutti del corbezzolo come: abruzz. umbriachelle, Chieti briachelle, Avellino e Téramo mbriachelle, Foggia ubriachelle, Palermo e Girgenti mbriaculo, miriaculi, Siracusa mbriacule, Messina mbriacheda, bellun. stornèle (da storno 'ubbriaco'), raussièi e graussièi (che si riconnette indubbiamente col rausch di rauschgranaten).

#### § 34. La «signatura rerum».

La fede cieca medioevale, che attribuiva puerilmente la più piccola cosa alla potenza occulta di forze divine, ammetteva pure che tutte le piante fossero state create o per il bene o per il male degli uomini e che Dio avesse fornito le piante di certi segni esterni (come la forma delle foglie, il colore della corolla, il profumo del fiore, il sapore ecc.), dai quali colui che à la vera fede potesse trarre deduzioni sulle qualità interne della pianta. Fra questi segni particolari uno — il più comune e il più notevole — è la somiglianza di singole parti d'una data pianta con parti del corpo umano, somiglianza che nella credenza popolare diventa un accenno indubbio sul modo di usarne, sulla loro destinazione. E mi spiego: piante con foglie a forma di reni avranno facoltà diuretica, licheni che nella loro struttura spugnosa ricordano dei polmoni celano nel loro interno il rimedio specifico contro la polmonite, piante i cui bitorzoli assomigliano alle scrofole saranno da usarsi contro infiammazioni di glandole, contro tonsilliti croniche. Così si attribuisce ai 'pungenti' cardi efficacia contro i dolori di milza (il cosiddetto 'mal di punta'); piante contenenti un umore bianco s'usano contro il catarro, piante con succo giallo contro il mal giallo, l'itterizia, piante con fiore rosso (!) contro le emorragie, con fiore assurrognolo contro il mal d'occhi, con fiore bigiognolo contro l'angina. La somiglianza dei fiori dell'Euphrasia officinalis con la forma e con l'aspetto d'un occhio potè far assurgere nella credenza popolare questa pianta a rimedio efficace contro l'oftalmia, donde i nomi delle antiche nomenclature: ocularia, ophthalmica 1533 (Rolland VIII, 165), milan. erba del mal d'œucc (Banfi), trent. érba per i éči (r. p.) e così il nome ted. Augentrost nel codice Rinio (Bibl. Marc. cod. LIX, Cl. VI) augenclos ecc., come bastò la somiglianza delle foglie dell'Anemone hepatica coll'aspetto del fegato per suggerire al popolo l'idea d'usare quest'erba contro le malattie di fegato, ed invece la Scrophularia canina, la cui radice ricorda le protuberanze emorroidali, come rimedio contro le emorroidi ecc. ecc.

Gli esempi di usi (e di nomi) di piante ispirati dalla signatura rerum sono a migliaia in ogni popolo (in ogni lingua); basta aprire un volume qualunque della flora del Rolland per accertarsene.

Naturalmente in seguito a queste attribuzioni popolari sono penetra t negli erbari e nei libri di medicina del medioevo parecchi errori, di cui alcuni sopravvivono ancor oggi nelle credenze e nella nomenclatura popolare. Talvolta la forma esterna d'una data pianta suggerì prima il nome e poi l'uso medicinale, tal'altra invece l'uso è anteriore al nome, il quale rispecchia quindi il risultato delle esperienze sull'efficacia d'una data pianta.

#### A proposito di malòm 'colchico' e 'veratro' nella Svizzera romancia.

Se *malòm* appartenesse soltanto all'area di *bulòm* ecc. e ricorresse nella sola accezione di 'colchico', l'esistenza di un nesso fra le due voci sarebbe fuori d'ogni dubbio; siccome però *malòm*, come nome di varie piante, fa capolino anche in regioni, che non conoscono il tipo lessicale *bulòm*, è lecito tentar di risolvere il problema, battendo un'altra via.

Dissi già altrove che il popolo sembra compiacersi di tutte queste graziose personificazioni; tuttavia non si deve troppo alla leggera ritenerle creazioni spontanee uscite dirittamente dalla fucina popolare. Anzi chi risale con diligenza e con perspicacia alla fonte, s'accorge che nella maggior parte dei casi si tratta di elaborazione popolare d'un termine dotto. Nulla, per esempio, di più popolare di prim'acchito che il nome dato dai giardinieri veronesi ai fiori del *Philadelphus coronarius: fra-frantéle* (Monti), a cui aggiungo *fra-fradèi* nella Valle Lagarina inferiore eppure non si tratta evidentemente che della riproduzione del termine scientifico *philadelphus* (da φιγέω e ἀλελφός), allusivo ai fiori disposti

200 Bertoldi.

in corimbo l'uno accanto all'altro. Similmente l'erba donnina (Banfi) dei Milanesi è il Chelidonium majus, la pianta che alcuni credono denominata così in grazia delle sue virtù medicinali per certe malattie delle 'donne'; eppure il nome, apparentemente popolare, non è altro che un rappresentante della famiglia di voci del tipo: piemont, erba dona, erba donia, milan. erba soradonne, soverdona, soverdonia, trevigl. suradona, ligure çiridona, çeidonia, çelidonia, che si riconnettono col termine latino chelidonia.

Nel lessico botanico (piante velenose e medicinali in particolar modo) pullulano le 'belle donne' ed accanto ad esse i 'begli uomini' e i 'buoni uomini': bonhomme è, ad esempio, nell'antico francese (Guérin, Chirurgien charitable 1655) il Verbascum thapsus; bonhomme è in molte province della Francia la Mentha, perchè «le sommet de l'inflorescenze de cette plante imite assez un petit homme aux bras tendus» (Rolland, IX, 38); bonhomme è il nome di molte altre labiatae; bonhomme a Domfront nell'Orne è la Succisa pratensis; bounòm a Mallezais nella Vendée è il Lamium purpureum, chiamato a Saint-Léonard nella H.-Vienne herbe au bonhomme; les bonshommes, m. pl. sono in molte regioni della Francia (Manche, Calvados, Eure, Orne) i fiori del Melandrium sylvestre, i quali altrove (Doubs) sono detti jolis garçons. Quest' ultima è indubbiamente una variante con la sostituzione 'dell' aggettivo 'hello' all' aggettivo 'buono'. Essa ci porta così fra gli 'uomini belli': a Bardineto nel Piemonte bell' om è la Daphne mesereum, la pianta che in qualche luogo del Trevisano è conosciuta sotto il nome di beladona; ma i 'begli uomini' per eccellenza sono i fiori dell' Impatiens balsamina. Questo nome (sempre al plur.) riprodotto nelle varie forme dialettali è comune a tutte le province dell' Italia settentrionale e centrale. usato specialmente dai giardinieri. La stessa pianta nella Liguria è detta anche 'belledonne' (Penzig), nella Lombardia bej donn (Cherubini), nella Sardegna 'bella donna' (Moris) ed a Napoli, con una nuova immagine graziosissima, la sposa novella (Gusumpaur). E non deve apparir sospetta l'origine di tutta questa 'bella e buona gente'? Non vi pare improbabile che linguaggi diversi in tempi diversi, sotto condizioni diverse abbiano potuto consentire nella stessa creazione? A mio avviso tutte queste voci mossero da una base comune, cioè dall'antico nome gallico di pianta bladona. Già il Gamillscheg [Z. f. Rom. Phil. XL, pag. 136] notò come questa voce fosse stata feconda di nomi, i quali, difformati dall' elaborazione popolare, possono esser interpretati erroneamente come creazioni recenti e spontanee. Chè, il passaggio da bladona a beladona, a belladona e da questo a belle dame e a bèlo damo è ovvio; al contrario, quando da bladona attraverso le varie sfumature semantiche

si giunge fino a belle galante, a bonne-dame, a bon-homme, a prud'homme, nulla di più facile che si possa perder di vista il punto di partenza. L'antico nome di pianta blandona è attribuito dai glossari in generale al Verbascum thapsus (appunto il bonhomme del francese antico, il fleur de bonhomme e prud'homme di oggi, il primo in uso nella Savoia, il secondo nel Rhône e nell' Isère): bladonna lumi (Goetz); blandonia, blandonica, blandona, blandomo, blandarina, brandonia (Diefenbach); S. Ildegarda (1179) registra nel suo De Plantis la forma blandonia per il verbasco, chiamato pure wullena. Nell' Opera salernitana ecc. 1) del Camus è citato pure il nome bladone (XV° sec.) sinonimo di molena e di tassus barbassus.

Con tutta probabilità il nome bladona si applicò già anticamente a parecchie piante velenose e medicinali: alla Daphne mezereum, alla Mandragora e particolaremente all' Atropa belladonna. È certo che Linneo trovò il nome bell'adonna bell' e fatto, quando egli lo usò nella sua sistematica come epiteto del termine atropa. Trascrivo qui quello che ne dice Cassone nella sua Flora medico-farmaceutica (Torino, 1848, in 6 vol i) a pag. 272 del tomo IV: «Allorchè piacque a Linneo di riformare l'antico linguaggio botanico, e ridurre a maggiore precisione la nomenclatura speciale dei vegetali, volle il botanico svedese che ai nomi di Solanum furiosum e Solanum laetale, con cui gli antichi designarono la pianta in discorso, fosse sostituito il nome di Atropa belladonna. Il nome generico atropa indica infatti assai bene le mortifere qualità di questa pianta solanacea; imperciocchè il nome atropa, rammentando quello di una delle tre Parche, a cui i mitologi concedettero la possanza di recidere lo stame della vita, ricorda eziandio l'energica attività deleteria di cui la belladonna è fornita. A tal nome generico volle Linneo associare lo specifico, desunto totalmente dalla nostra lingua, e col quale da lunga pezza gl'Italiani distinguevano il vegetalė di che ci occupiamo. La voce belladonna, a senso di alcuni scrittori, deriva dalla proprietà cosmetica di cui si credette godere questa pianta, e vuole appunto esprimere essere essa totalmente dedicata al bel sesso; imperocchè si narra che la medesima servisse in Italia a preparare un'acqua idonea a distruggere le impetigini, e dare alla cute la mollezza e la bianchezza. Altri scrittori poi opinano, che il nome belladonna sia riferibile alla natura dei frutti di questa pianta, i quali per la loro forma e colore inducono gl'incauti a cibarsene; ma

<sup>1)</sup> Camus, J., L'Opera salernitana «circa instans» ed il testo primitivo del «Grant herbier en françois» secondo due codici del secolo XV, conservati nella regia biblioteca estense, Modena, 1886.

202 Bertoldi.

che restano indi ingannati dalle deleterie qualità di essi, come appunto i poco avveduti restano delusi dalle femminili bellezze».

Di quest'ultima opinione è anche Mattioli (cfr. Erbario, 1586, 376: herba belladonna).

Venuto a designare una pianta così celebre nella medicina popolare com' è l' âtropa o la mandrágora, il nome bladona acquistava in grazia anche di una felice etimologia popolare (bella-donna!) una voga insperata. Ben presto il nome belladonna si diffonde in tutte le province d' Italia, ogni vocabolario dialettale lo registra, varca le Alpi e appare nella Provenza (bèladono, bèladona, bèlladona, bèlladouno; bèlo damo, Var; flour dé modamo, Dordonne); e di qui invade gran parte anche della Francia (blédona, médône, Ain; belle dame, Lorraine, Belg. wall., Normandie; belle galante, Orne; bèlladòre, Mayenne; bèladonine, Seine-et-M.; bèrladone, Indre; bénami, Indre-et-L.; bèlla, Charente-Inf.); riesce perfino a penetrare in qualche idioma tedesco sia nella forma originale bennedonne 1) sia nella forma tradotta schönfrau, schönmädchen (Rolland, VIII, 121).

Notevole è il fatto che talvolta (nella nomenclatura della dafne e del verbasco, per esempio) accanto al tipo belladonna fa capolino con una certa insistenza il tipo bonòm, bonhom, che si riduce al semplice om a Mondovì nel Piemonte per designare la radice di quella mandragora che già Columella (De re rustica, X, 19, 20) chiamava semihomo (lat. medioev. del Du Cange: antropomorfeon).

Ora, è naturale che dal momento in cui il popolo vedeva nella seconda parte di queste voci l'appellativo 'donna' o 'uomo', dovessero aprirsi alle sorti della parola nuove vie e scaturire nuove combinazioni semantiche. Anzitutto l'aggettivo che precede il sostantivo poteva esser sostituito da altri: belòm — bonòm — prud'homme, oppure esser eliminato del tutto, perche considerato inutile: òm, oppure, considerato inesatto, dove si tratti di piante velenose, esser corretto: malòm.

Quest'ultima voce è, come vedemmo, in uso nei Grigioni per indicare il colchico in frutto: la malòma a Ems, i malóms a Monastero, i flurs malòm a Scheid è il colchico in fiore, malàms nell' Engadina alta; la stessa voce venne pure a designare il Veratrum album non soltanto nella maggior parte del territorio grigione (malòma Sarn, risch malam, Engadina alta malàm, Engadina bassa, cfr. Pallioppi), ma anche nella Valle di Sole, dove a Ossana il veratro è detto malón e a Rabbi malóm. Secondo il Durheim (Schweiz. Idiot.) malam nei Grigioni è detto anche

<sup>1)</sup> Cfr. Neues illustriertes Kräuterbuch von Dr. H. Marzell, Reutlingen, 1922, pag. 478.

l' Aconitum napellus. E non so se sia da unire qui anche il francese malon dei dipartimenti Nièvre e Côte-d'Or, malon des prés di Chablis (Yonne); nomi dati alla Centaurea jacea.

Il doppione: bonòm-malòm non è l'unico esempio nella nomenclatura botanica. Un caso analogo è quello di: buonvischio-malvischio. Il linguaggio popolare riparava qui al malinteso, a cui avrebbe potuto dar luogo il nome italiano malvischio, risultato dall'incontro di malva con hibiscus, sostituendolo con buonvischio (nomi dell' Althaea officinalis).

E similmente *mariibi*, interpretato dal popolo della Provenza come 'cattivo rubbio', fu corretto per rispetto alla verità in *bonriibi*'). La correzione aveva qui evidentemente lo scopo di metter in rilievo le qualità medicinali della pianta, largamente usata dal popolo contro i catarri bronchiali, contro le malattie di fegato e contro l'itterizia.

Il caso inverso è quello dell' Ononis spinosa, considerata dal campagnolo come 'mal-erba', perchè «serpeggiando essa in diverse direzioni ed a cagione della sua molta tenacità, con cui aderisce al suolo, pretendesi possa fermare un aratro, allorquando vi si impegni il suo vomere, onde il suo nome di arrestabove» (Cassone)<sup>2</sup>). Il nome antico per l' Ononis è bucranium (cfr. Salvioni, Post.<sup>2</sup> 1369 a) con le forme parallele bunacrium, bunacra, donde poi per influsso della desinenza in -aca comune a molte piante (pastinaca, portulaca ecc.) s'è

<sup>1)</sup> Cfr. Dante-Leopardi, 33 in Zeitschr. f. rom. Phil., XXVIII, 160.

Materiali: I. ital. malvavischo (XVº sec., Bonnet), malvavisco (1561, Anguillara), malvavischio, veron. malvavis-cio (Pollini), parte montana del Reggiano maravés'c (Casali), romagnolo maravéstc (Raggi), malvavestc (Morri), genovese marvaviscu (Penzig), contado di Varazze marva'iscu (Mezzana), sardo a Bonorva parmariscu (Moris), logudor. pramariscu (Cara); il sardo pramacisca di D. Saccardo è, come al solito, uno svarione, che va corretto in pramarisca (Mameli); siciliano malvavisca (Cupani), marvavisca (Mortillaro).

II. ital. malvischio, veron. malavisco (r. p.), venez. malvis-cio, poles. malaves-cio (Muzzucchi).

III. ital. buonvischio (Ambrosini, 1666), buonvisco (Oudin, 1681), lombardo bonavischio (Nocca), ferrarese bonavisch (Nannini), parmig. bonavisc (Malaspina), monferr. bunavisch (Ferraro), mantov. bonavisc (Cherubini), bresciano bonaesgg (Melchiori) bonaès-cc (Zersi), Schierano presso Novara bonavisch masc (Colla), reggiano bonavés'c (Casali) e cfr. da ultimo anche l'ital. benefischi (Rambelli).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Cassone, Flora medico-farmaceutica, Torino, 1847, tomo II, pag. 129. Deve a questo fatto anche i seguenti nomi: retinens boves ant. nomencl. (Mowat), arresta bovis (Diefenbach). mantov. fermabœu (Cherubini), bologn. tirabò, ligabò (Coronedi-Berti), valdese, a Riclaretto arrestobüo, a. S. Germano arrestabiuc (Pons), a Chambery arreta-bou (Colla), abruzz. fermavòve, fermabove (Finamore), napolet. cessavuovo, fermavuovi, arrestavuovi (Pasqu. e Avell.), siciliano restavoi (Lagusi).

formata una base \*bunaca (oppure \*buniaca), che fu feconda di nomi in tutta l'Italia settentrionale e centrale 1).

L'interpretazione popolare, che vide nella prima parte le tracce d'un aggettivo buono, immeritato da una pianta dannosa, portò alle creazioni del tipo  $malega^2$  (accanto a bun-ega).

La schiera di mutilati riibi di Nizza (accanto a mar-riibi), om di Mondovì (accanto a bonòm = Mandragora), siuré franc. di Lauraguais (accanto a marsiuré = Helleborus), agoun di Nizza (accanto a bunagoun = Ononis) dimostra che la parte iniziale in mar-riibi, in malòm (o in bon-òm) in mar-siuré e in bun-agoun non era sentita dal popolo come un elemento vitale e necessario della parola, ma accessorio e caduco, un elemento che in certi casi può quindi costituire una minaccia per l'integrità di una voce.

Quell' impulso critico e correttivo del linguaggio popolare che intaccava le parole marguerite e marsiuré, disgregandole in mar(s)-guerite e in mar(s)-siuré e trasportandole perciò in un nuovo ambito d'idee (l'idea del tempo!), e che sostituiva un bonaccia a un intollerabile \*malaccia³) 'tranquillità del mare', quello stesso impulso nella nomenclatura botanica si ribellava di fronte alle apparenti contraddizioni lessicali del tipo: bon-òm, bon-àga = mal-erbà e reagiva per mezzo di mal-òm, mal-àga e in nome del buon senso non sapeva neppure rispettare una 'belladonna'.

§ 41. Alludono alle virtù odontalgiche del giusquiamo le seguenti denominazioni: herbe au mal de dents, herbe aux dents (diffuso in vari dipartimenti), graine de dents, Allier; grano de dé cay'ssal 'graine de dent molaire', grano dé cày'chal, èrbo dé cày'ssal, erbo dé kéy'ssaou, érbo dé cachaou in diversi dialetti del mezzogiorno, perchè qui «on l'emploie en fumigations pour les maux de dents»; herbe Sainte-Appolline; brettone loaisouenn Santes Apollina. In Italia abbiamo erba di Santa Apollonia registrato dai vocabolari della lingua; vivo fra il popolo è erba de santa Polonia: nel dialetto veronese

¹) Materiali: parmig. bunaga (Passerini), bologn. bunaga (Tozz.), bellun. bonája (Soravia), valtell. buinaga (Monti), Valle di Non bonája, Trento e contado būñága, romagn. bunêga (Raggi), bergam. būgnaga; reggiano bugnèga e bunèga (Casali), bresc. bonágra (Zersi), toscano bonagra e bonaga, carniello burègna e borègna (Gortani), ligure a Sarzana buniachi, pl. (Mezzana).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) malèga è di Rovigo (Mazzucchi); il bresciano à maláega (Melchiori), a Isera nella Valle Lagarina raccolsi malága (per lo più al plur.), che risalendo verso Rovereto diventa bonága. Anche il veronese conosce maláiga e malèga (Monti).

<sup>3)</sup> Cfr. Rom. etym. Wörterb. nr. 5254, s. v. malacia.

(Monti), bellunese (De Toni), trentino (Ricci), nel trevisano (Saccardo), nel mantovano (Cherubini), nel bergamasco (Tiraboschi), nel milanesee (Banfi), nel bresciano (Zersi); il dialetto furlano à jerbe di S. Polònie (Pirona). De Toni spiega il nome bellunese così: «chiamasi erba di S. Apollonia perchè bruciandola ed aspirando il fumo, essa irrita la mucosa della bocca e provoca un'abbondante salivazione che calma temporariamente l'odontalgia, di cui S. Apollonia è la protettrice». Il dialetto polesano conosce il nome per il giusquiamo erba dentara, che ricorda quello antico di Dioscoride; dentaria, il contadino romagnolo la dice erba pre mel di dent e quello bolognese erba pr' al mal di deint.

Siccome quest' uso medicinale del giusquiamo è molto diffuso non solo in Italia (anche in quella meridionale) e in Francia, ma anche al nord, specialmente in Germania (ted. Zahnkraut!), gioverà qui riportare quanto ne dice lo Schulz: «Beim Bilsenkraut wird dessen schon im Altertum beliebter Gebrauch gegen heftige Zahnschmerzen bei vorhandener Karies gerühmt. Schmerzen in den Ohren werden durch das Einträufeln von Bilsenkrautöl bekämpft und das Auflegen frischer Blätter gegen schmerzhafte Geschwulstbildung, besonders bei heftigen Podograanfällen, sowie auf alte Geschwüre empfohlen.» Schulz, l. c., pag. 186.

Un'antica ricetta prescrive pure il giusquiamo contro il mal di denti: «pour la douleur des denz prenez la racine de *quanelle*, si la cuisez bien en la brese et puis la resez du coutel et metez sur les dents tant qu'il soit froiz.» La ricetta è del XIV<sup>0</sup> sec. ed è pubblicata nella *Romania*, 1889, p. 573.

- § 53. A Fai si raccolse il nome *i s ni* per 'i colchici', che nel contado è pronunciato anche *i źáni*. La stessa voce diventa femminile a Cavedago: *le sane*. Potrebbesi vedere in questi nomi dei continuatori del latino *insana?* Nel secondo, in tal caso, s'è fatto sentire recentemente l'influsso di zafferani.
- § 54. Nel mantovano la marenda è il Taraxacum officinale (Cherubini).
- § 62. A proposito di 'succiamele' = giusquiamo e della sua diffusione nella Francia ricordo: suçamél, nizzardo (Colla); suçoméou, Var, Apt; siça-merda, Grasse (Honnorat) = Antirrhinum, species; suçamèlo, env. d'Avignon, a cui Rolland osserva: «les enfants sucent les fleurs» Echium vulgare; suce-mî [= 'succia-miele.] Montbéliard (Contejean) = Lamium; suçamo, Drôme = Solanum dulcamara.
- § 71. Isidoro di Siviglia della fine del VI<sup>o</sup> secolo usa il nome di pianta dactylosa, che dai commentatori botanici fu attribuito ora alla Paeonia officinalis, ora al Colchicum autumnale ed ora all' Atropa mandra-

gora. Non si tratterà di citalosa venuta ad incontrarsi con [ermo]-dactylus? (cfr. Rolland, I, 119 nota 2).

§ 87. Mentre menůdola (trent.) e sim. continuano \* $vol \bar{u}t\check{u}la$  (v. anche Prati, Arch. glott. XVIII, 340), in veñíulo (valvest.) il  $\tilde{n}$  sarà dunque da vigna. Però ricordo il trent.  $\tilde{n}$ espola o nespola, il furl. pénule o pénule «bietta» ecc. Per l'e v. Arch. glott. XVIII, 340, 444.

Sarà bene pure menzionare la forma vulughula di Piacenza che trovai citata dall' Anguisola nel suo Compendium medicamentorum (1587) come nome della cuscuta.

Altri nomi trentini del Convolvulus arvensis sono: Arco menigola, Dro nella Valle della Sarca venidola, Valle di Non arnudola, Vallarsa bindola, Tione e dintorni idola e erba rampeĝina, Peio (Val di Sole) ciregola, Val di Fieme (Panchia) lándre, Mezzolombardo landrie, Valle di Giudicárie visola, Valvestino, Cadria e Coste terángula (Battisti, p. 72), Valle di Gardena kriola (Gartner), Valsugana koredola, Valle di Lagarina kampanele.

Alla forma verudula di Muggia citata dal Battisti (Le dentali ecc. pag. 239; nell'indice l' A. rimanda alla pag. 66, ove non si trova nulla, mentre invece a pag. 69 è citato il furl. vididule) ne aggiungo alcune raccolte da me nell'Istria: beduĝola dei dintorni di Strugnano, biduĝola di Pirano, velúdola di Vertenellio e di Buie. A Parenzo il vilucchio è detto invece kuriola, a Visinada e a Pórtole zlák (slavo) anche dai contadini italiani.

§ 92. A proposito del toscano *vétrice* cfr. Prati (*Arch. glott.* pag. 343 bis 344), il quale con ragione ricorda il trent. *vedačóm* «vitalba», spiegandone l'e per influsso di *menůdola* (v. qui a pag. 148 n.).

A Lavis e a Cembra la Clematis vit. è chiamata vediconi o verdičoni; evidentemente c' è l' influsso qui di verde, ma sarà certo da partire da un vedriconi, derivato da quel vedrice (plur.) di Pissavacca già
citato. Nella Valvestino il nome della vitalba è vedras (Battisti, 74).
Altri nomi trentini sono: viĝasoni di Trento e circondario; Borgo e
Strigno nella Valsugana visoni; Cavédine e Valle della Sarca vedice;
Brentònico viece; Capriana nella Valle di Fieme veduse e veduconi;
Tiarno nella Valle di Ledro viana o veklana; a Seio nella Valle di Non
vide mate; a Bezzecca e a Pieve di Ledro śua, a Molina śina; a
Pinzolo e in gran parte della valle di Rendena ĝuidol; a S. Lorenzo di
Banale ed a Fiavé ğua. Nel territorio bellunese la vitalba è detta: vidigada, vidigon, vidison, viligada, veligada, vidigòr (!), virgiade,
vidiade, oraja, roaje, regoleze, guiz (Soravia).

## Spigolature dell' ultima ora.

Devo all'inesauribile cortesia del prof. Jud alcune denominazioni del colchico, frutto delle recentissime indagini dello Scheuermeier; il quale dietro mia preghiera s'occupò con particolare diligenza della nomenclatura di questo fiorellino: Arabba [95] la flor (l'interrogato conferma anche l'uso di mirándola nella stessa accezione), Zuel [96]?, Vas [100]?; a Teolo [107] lo Scheuermeier raccolse ažmarín, ch'io metto molto in dubbio; se veramente è il termine d'uso, si tratterà di una riduzione popolare di 'rosmarino'; a Crespadoro [109] il colchico dovrebbe esser chiamato bùkanëve, nome ch'è dato notoriamente in italiano al Galanthus nivalis. Probabilmente l'interrogato, una persona colta, à voluto con tale risposta levarsi d'attorno l'inquisitore, adducendo dopo laboriosa esitazione («zögernd»!) un termine che puzza d'imparaticcio. A Gamborare [111], a Torzo [114], a Ronchis [117], a Sant' Odorico [118] e a Moggio [122] la ricerca d'un nome riuscì vana e il futuro «Atlante» non porterà qui che dei punti interrogativi. Ad Aviano [116]: koneglát; sono qui ben note le qualità del colchico d'essere nocivo al bestiame. A Tramonti di Sotto [119] žgita di kornila (kurnila); le foglie sono qui usate per tingere di verde le stoffe. È dunque nome del colchico in abito primaverile e va al § 31.

A Tricesimo [120] lo Scheuermeier à confermato cizinok, già raccolto da me. Il nome galuts cavato («zögernd»!) dall'interrogato di Forni Avoltri [123] non mi persuade. A Ruda [126] lo S. ebbe in risposta silivok e confermò la credenza popolare che il colchico segni esattamente l'equinozio d'autunno.

Riuscirono finora vane le ricerche di nomi a Pancaliere [140], a Pramollo [143], a Villafalletto [149], a Borgo maro [161], ad Airolo [153]. Il nome patuliru dato al colchico ad Ostana [145] è tolto a prestito alla nomenclatura del croco. A Valdieri [150] lu vrére, i vrére, il colchico gode gran fama fra il popolo come pianta medicinale; durante la guerra veniva raccolto e venduto alle farmacie.

A Noli [160]: agéa (incerto e dopo esitazione); a Pontechianale [152] zníyyos, la niyyo, nomi dati anche al croco, vanno insieme con quelli pertrattati al § 10; a Calizzano [159] sufrán, scambiato col croco con cui à comune il nome sufrâniya.

208

A Masein (Svizzera) il dott. Capeder raccolse *skizla* = 'foglie del colchico'.

Gauchat fra i materiali del «Glossaire» mi comunicò un vallese bábu = 'colchico' a Isimbles. Probabilmente la voce sta in stretto nesso con babê di Veauchette (Loire), nome della pina (Rolland), con bobi Dordogne (Mistral), nome della Scorzonera hispanica e va forse ricongiunto con la numerosa serie di voci, a cui appartiene il vallese baboè (Gauchat) 'larva di mosca, larva di certi frutti' e altre parole francesi raccolte al nr. 852/2 del Rom. etym. Wörterb. e di cui i rappresentanti in Italia sono il bergamasco bobó 'larva', il ticinese e il valtellinese, bau 'insetto in generale', trent. bao e babáo (Ricci) 'coleottero, scarafaggio', e voce infantile per 'essere nero, pauroso', nònese bq 'coleottero, scarafaggio', friul. bòse (Pirona) 'nome generico di tutti gli insetti coleopteri che non hanno un proprio nome', a cui va unito anche bòna 'scarafaggio' (Tiraboschi) del dialetto di Val S. Martino, ch'è, come osservò il Salvioni (Arch. glott. XVI, 366 nota 3) la stessa voce «dereduplicata e fatta femminile». E bonèl di Gazzaniga in Val Seriana (Tiraboschi) 'la pannocchia del granturco sgranata' come pure bonèla di Valle di Scalve (Tiraboschi) 'la pina dell'abete' non saranno pure derivati di bòna?

Il Constantin et Gave registra un savojardo lou pwenè = 'colchico', a Faucigny.

Il prof. Gauchat mi comunica: «lèrechə, s. f. pl. (sing. lèrechi) è stato notato dal Jeanjaquet a Nendaz nel Vallese col significato 'fleur du colchique d'automne et du crocus vermus' e confermato poi dal botanico Besse per lo stesso luogo.»

Il Legrand riporta garô bleu nella Loira nel senso di Colchicum autumnale e di Aconitum napellus; il Rolland cita: «papa-lôlô = 'colchico' namurois»; vèrtu, f. ad Attigny (Ardennes); nel Godefroy troviamo chien-raige (Ch. Estienne, 1561) che va unito ai nomi del § 27; a Fougerolles [Mayenne] Rolland raccolse pensée sauvage; a Les Vans [Ardèche] e a Villefort [Lozère] dzalofré; nella Charente-Infér. cône per la 'capsule du printemps'. Mistral conosce un provenzale uéy' dé loup = 'colchique'.

Zersi per il territorio bresciano registra il nome sibòrgole per il colchico; Penzig per la Liguria (Gènova e contado) cancaxoe, che è dato anche dall' Olivieri e dal Casaccia nella forma cancaxeu; il Pirona per il Friúli cosuláte di montagna; mi fu inoltre comunicato sellna per Sóndalo.

A Varena raccolsi vişle máte de l'autiin oppure ĝasöle de l'autiin, mentre le ĝasöle de la primavera sono i fiori del croco, qui si attri-

buisce la facoltà venefica specialmente al succo contenuto nel gambo. I nomi tirolesi del colchico sono: prolasslen, parliesken, plur. nella valle di Pusteria, seitlauers e seitlaues nella Val Venosta, a. S. Felice (alta valle della Novella) mángelen = colchico in fiore e fókken [= maiali'] = colchico in frutto; schemmer a Lienz.

## Brevi aggiunte bibliografiche.

Tengono conto dei nomi popolari le seguenti opere da me consultate:

- Bruni, Achille, Descrizione botanica della campagna di Barletta, Napoli 1857.
- Franzoni, Alberto, Le piante fanerogame della Svizzera insubrica enumerate secondo il metodo decandolliano. Opera postuma ordinata e annotata dal Dr. A. Lenticchia, Zurigo, 1888.
- Loreto, Primo contributo alla flora di Villavallelonga nella Mársica, in Nuovo Giornale botan. ital. 1904, pag. 125.
- Massara, Giuseppe Filippo, Prodromo della flora valtellinese ossia catalogo delle piante rinvenute nella Provincia di Sondrio, in cui si distinguono i nomi volgari di molte piante, i principali prodotti del suolo e le proprietà che a varie specie si attribuiscono, Sondrio, 1834.
- Moris, Josepho Hyacintho auctore, Flora sardoa seu historia plantarum in Sardinia et adjacentibus insulis vel sponte nascentium vel ad utilitatem latius excultarum, Taurini, 1840-43.
- Pons, Giovanni, Primo contributo alla flora popolare valdese, in Bullettino della Società botanica italiana, 1900, pag. 101 e seg. Secondo contributo. ibidem 1900, pag. 216.
- Soravia, Pietro, Tecnologia botanico-forestale della provincia di Belluno, Belluno, 1877.
- Ferraro, G., Bot. pop. di Carpen. d' Acqui è da correggersi con Ferrero.

### Indice.

abrosc 193. accina 114. acetosa 129. acetosella 137. adam und eva 36. adormitzele 35. aftunal 182. aglio dei prati 45. agoun 204. albero dei paternostri 194. allequedelôck 126. allius agrestis 43. allius venenosus 43. alnus 112. alterculum 114. altercum 114. ammazza-cani 75. anemone 56. anigella 137. anticrocus 129. antropomorfeon 202. aotonái 12. aourilho dé cabro 41. aoutounéta 12. apollinaris 114. appiccamani 43. araignée 76. aranvas 76. arañuela 76. arboro de paternostri 194. arbre à chapelet 194. arrá-meiour 187. arrestabove 203. arschglocken 40. arschkucke 40. arschkum 40. artzelura 60. asanius 114. assfar 133. atacadízz 43. atercus 114.

atractylis 187.
atropa 201.
attacanta 43.
attaccamani 43.
aubépine 190.
augencloz 199.
auteneta 182.
automne 182.
autunai 182.
azafran 133.
azafran de sapo 133.
azafran silvestre 133.

baana 114. babáo 208. babu 208. baccina 114. bacina 114. baĝģti 190. ballerino 105. baljuska 102. balòma 77, 100. baloska 102. balučka 102. baluka 102. balúmas 54, 77, 100, 141. bambinúte 58. barangiu 197. barba di becco 137. bardane 192. barena 86. barlát 42. barlèt 42.

barlát 42. barlét 42. barlotier 190. baromètre 186. batáj 41. battisecola 137. battisuocera 137. bau 208.

bávi da la lüm 187. bedúĝola 206. beghina 37. beghine 38. b<del>é</del>lá 97. beladona 200. beldinotte 188. belena 102. belenion 89, 141. belenium 90. beleño 98, 112, 141. Belenos 90. belenum 114. belenvo 89. belenuntia 89. belesa 98. beleze 98. belhàvso 97. beline 101. belinóta 101. belinuncia 89. belinuntia 89. belion 89. bella di notte 188. bèlla éd nòtt 188. bellanotem 89. belle de jour 36. belle de nuit 35. belledon 58. belle galante 200. belle le jour belle la nuit 188. belle toute nue 35. bellinotem 89. bellinoton 89. bèlo damo 200. belsa 97, 118.

belumáte 100 seg., 141.

biancospino 104, 185.

belúska 102.

bénami 202.

beurrée 56.

belze 98.

biberhödlein 191. bicherino 60. bidúĝola 206. biéč**e 63.** bietta 206. bílà 97. biláts 101. bile 101, 141. bile-bale 54, 101. bile d'auton 101. bile de primavéra 101. bilhàvro 97. bilinoton 89. bilinuntia 103, 114, 142. bilisa 98, 114. bille 101. billene 101. bilonothonon 89. bilóte 101. bilsa 98. bindola 206. binula 114. bitterwurz 52. bladona 200. blandonica 201. blauts 37. blitea meretrix 189. blodau'r gôg 184. bluet 123. blutti jumpfere 35, 37, 131. bó 208. bobi 208. bocaléti 113. bocin 63. bockssäckel 190. bonhomme 200. bolavré 51. bòna 208. bonaccia 204. bonáğa 204. bonáĝa 204. bonágra 204. bonèl 208. bonne-dame 201. bonòm 204. bonrübi 203. boqë d'utwan 11. borègna 204. borosc 193.

borsette 42. borsòtt 42. bòse 208. bouke de pie 77. bounòm 200. bourson 42. bová 61. bovëe 61. bovè 61, 120. bovëtă 61. bracha cuculi 184. braë du cüccu 185. bráĝe del kukú 185. bráĝe del kukúl 185. braĝete del kúko 185. bramaco 68. bramo-vaco 68. brandonia 201. brăndușă 61. branduški 61. braie d'cuch 185. brell 190. brèm-vaco 68. briachelle 198. bricumum 82. brîndusă 61. brnduša 61. brndjuška 61. brome 192. buá 61. buabn und diandln 36. buakoi 61. bucaneve 136, 207. bucranium 203. bugnaga 204. bugnèga 204. buinaga 204. bulbe 191. bulbo salvatico 191. bulbus agrestis 191. bulòmas 54, 100. bulòmgna 100. bulòmias 100. \*bunaca 204. bunaga 204. bunagoun 204. bunacra 203. bunacrium 203. bunèga 204.

buniachi 204. buonvischio 203. burègna 204. buvèt 61.

câche 62. cadamomy 129. cadéyada 117. caleiado 117. calelh 118. calelhado 117. calkiche 135. caliclaria 114. calicularia 113. caliculata 115 seg. calse de choech 185. càmpanètos dé pratt 41. cancaxoe 208. candela regis 108, 187. candelaria 109, 187. candéle de leu 109. candeille 109. candèlo dé sàn-jàn 109. candlé 108, 187. canele 116. canelhada 116. caniclada 116. canicularis 116. caniculata 116. canineca 65. cap de l'invern 12. cap d'invern 12. capemmerne 12. capeverne 12. caput hiberni 12. cardelo 122. carelhado 117. careiado 117. careillade 117. carévada 117. cariada 117. carîala 117. caròbula 48. carthame 129. cartamen 129. cartamus 129. carthamum officinarum 129. carthamus 129.

cassilago 114. cassiloga 115. catagnúla 56. catarina 183. catarri 183. catherine 183. caureiado 117. cavazzolas 99. cavrade 117. celia 193. čemerica 53. čemerice 53. čemerika 53. čemeríke 52. čemerka 53. cephoreos 114. cerniculata 116. chachaton 114. chäferworzel 77, 193. chandelier 109. chandelier de la Vierge 109. chandelle 187. chäsli 55. chaton 41. chècaou 195. cheinlèe 69, 116 sg. chelidonium 113. chenard 117. chenarde 117. chenelie 116. chenelle 116. chenellé 69. chènevis 117. chenilie 116. chenillée 69, 116. chenotte 118. chiavardello 137. chicoun 48. chicólquicos 135. chicou 48. chienlée 69. chiennée 69, 117. chien-raige 208. chientsch 61. chin-queue 195. chleimarändmaiji 106. chlei-marend 105. chli-marend 105.

cholikë 135. chötsche 61. chüeblüemli 67. chüebuppe 42. chüebüppi 42. chüeltsche 61. chüentsch 61. chüentschele 61. chüentschi 61. chüentschli 61. chüentsge 61. chüepüppi 42. chüetsche 61. chüetschele 61. chüetschi 61. chutsch 61. ciclamino 2, 71. ciemierzyca 53. cierge 109. cierge de la Sainte-Vierge 109. cierges 187. cifoine 114. čiĝámbala 132. čigámbola 132. čiĝámbula 132. čiĝámbla 132. čiĝámola d'altőñ 132. čiĝámula d'altöñ 132. ciliegia d'alpe 197. čimirík 53. čimiríke 52. cinfellucce 113. ciochine 41. cipolla dei prati 45. čirámula 132. čireģóla 206. citamula 131. citamus 129. cytalosa 128. citalosa 129. citella 129. citelose 126, 128. citlosa 128. citlose 126. citelosa 128 sg. citola 129. citilosa 128. citolosa 128.

clavs 99. - da purmavera 34. d' utuon 34. chleimarändmaiii 56. clochettes 41. clochettes des prés 41. clochike 135. clòssa 63. clonuca rustica 121, 187. clotscha 63, 136. cluotscha 63. clutschas 63. coa d' voulp 195. coa rossa 195. cocu 73. code de sorge 64. čóf da la róna 70. coglie di prete 191. cokekouk 73. côki 73. coglioni di bue 42. di cane 42. - di gallo 42. di lupo 42. di vitello 42. colchico 134. cólchico 135. colchicon 135. colchicone 135. colchicum 135. colchide 135. colchido 135. colchique 135. cŏlchu 136. colhon dë bouë 42. coille de chien 42. colié d' lòu 42. còlquic 135. colquico 135. coltello 49. colxich 135. čombún 132. cominella 137. cône 208. coniculata 116. coniô 197. conocchia 116. consiligo 86.

citomus 129.

contarine 182. contrine 182. conucula 123. convallamarinum 54. convallarinum 54. corné 120. corneta 120. cornette 120. cornicula 123. corniculata 116. cornitte 120. corno 116. cornueta 120. cornuette 120. cornuta 119. cortelás 50. cortelasso 50. costa-counilièra 119. costo-counihiero 119. cosulute di montagna 208. cotele 50. cotlèt 49. cou de corneille 122. couasto-counio 119. coû d' chiè 195. couesto counivero 119. coulin d' viô 42. couille à l'evesque 191. couillons de prestre 191. couo de' isavà 195. couriado 117. cousin 76, 189. cousta-cornilli 119. coûta colênie 119. coutel 50. coutele 50. couteline 50. cou-z-a-haut 40. coverosse 63. covrasse 63. covrosse 63. crête à corneille 122. criadilla de tierra 191. cua d'âze 64. — de cavallo 64. - de ratto 64. cuckoo-flower 184. cuda di cavaddu 64. cu de chien 40.

cue de luf 195.
čukéte 41.
cul de mulet 40.
cul noué 40.
cu-nu 39 seg.
cuniculu 123.
curtis 50.
cüteli 50.
cu tout nu 40.
cyclamen 108, 131.
\*cyclamula 131.
cytalosa 37.

dactylosa 205. dame nue 36, 130. dame sans chemise 37. damigella 137. damo nuzo 130. damotte 130. damujëna dè fin 188. dedo de mercurio 127. démèv' zèlo 188. demoiselle 188. demonaria 114. dens caballinus 113. dens equi 113. dentalis 114. dentaria 114, 205. dent cavalén 113. denti de vècia 113. dicea 114. dircion 114. dito di Mercurio 110. docke 58, 126, 189. done rousse 58. donëtte 58. donnerkerze 109, 187. dórmia 113. dourtse 192. dragu 192. dravoca 192. dravasse 192. draw 192. dremavčica 35. dreu 192. dro 192. droutse 43, 192. drove 192.

druive 192.

dunnie 58. dzalofré 208.

effemero 134. elleboro 85. endormie 113. ephemeron 134. ephemerum 97. equiseto 124. érba à standèla 109. erba besteira 86. - borsa 42. - bozzolina 137. - camoula 113. — che taca 43. — cámula 113. cotela 50. -- crabina 197. cucca 185. - dactila 126. dai bocalét 113. da inténder 73. dale scudèle 113. — daou chantré 88. d' autun 11. de bûro 56. - de santa Polonia 90. érba de játo 66 seg. erba dei pidocchi 76. — del tossico 71. érba de téña 70. erba dentara 205. — di pieui 78. - di piogg 78. - di poui 78. — dea camoula 113. — donia 200. — d' San Gioan 183. érba é piu 77. érba per i óči 199. érba piočína 78. erba pre mel di dent 205. érba rampegina 206.

erba soradonne 113, 200.

soverdone 113.

erba strêja 113.

tacaissa 43.

érba stranudéla 193.

spaa 49.

erba tacca 43. tacchegna 43. érba takaisa 43. - takolénta 43. tosegáda 71. érbe estróse 34. erbo candélo 187. erbo da cücüc 185. èrbo dé cày'ssal 204. érbo dé catarri 183. èrbo dé miéjour 187. dé pézouls 77. déy péou 77. erbo dès chantres 88. erdgalle 71. ermindactile 126. ermodactoli 126. ermodactulus 126. ermodattilo 74, 127. èscudelètos 113. éstrànglo-buou 67. estranglo-che 75. estranglo-chin 75, 118. estranlha-chi 75.

faba lupina 114. porcina 113. — suilla 113. fabulonia 114. fabulum 114. fanciullacce 137. fantazúte 58. fantineta 58. farğulin 183. fargurine 183. faule fotzen 189. faule futen 68. faux safran 130. favarella 194. favaróta 56. favoscello 194. feglia mañúka 55. feissti henne 63. fel terrae 71, 83. féman biót 37. féman dal süga-kó 38. femnon 100. ferdima 12. fflamboeth 187.

fflammog 187. fiamma 187. fiammola 187. fiammone 187. filágro 192. filástro 192. file-fale 54. file-fóle 54. fillum-fallum 54. filo-fólo 54. filon fólo 54. fior da le márče 67. fiordaliso 119, 137. fiôr dall' inveran 11. fior da morti 182. – d' aotüm 11. de ferdima 12. de formāj de ĝáta 55. del cuculo 184. fiore assopito 35. fiori de la mórt 70. fióri del mal de tésta 69. fiori di notte 35. fióri par i pióči 76. fior de sammartín 12. - de tardiva 12. — d'inveran 11. — di pióč 66, 78. — di S. Michele 12. fiore della rogna 70. — delle merende 105. del tossico 71. fióri del mal de kão 79. fiori de ra róña 70. fiori di mérda 67. fiorina de setembre 12. fiór par i peóči 76. fiour d'autun 182. — d' cuc 185. del doulour de kô 69. fistula 114. fjú di pjöč 78. fiúr de mesú 12. fyór de la klóča 136. flambe 187. flermone 134. fleur au beurre 56. - de bœuf 66 seg. — de bonhomme 201.

fleur de caillon 68. - de sainte - Catherine 182. - de nuit 188. - du cail 68. flór 207. flos automnalis 11. flos cuculi 184. flours da mal il tgea 69. flur da mal il tgau 69. - chavagl 66. - d'chavaigl 66. — mañukéta 55. — mort 70. flurs malòm 52, 202. föjaster 193. fókken 209. formağéi 55. formağéla 55. formáta 55. fotzenkraut 197. frafrantéle 199. fratíni 38. frauenkerza 109. frayduline 183. freidolína 35. friguléntos 183. fueterreif 106. fuli fudes 189. fuoco selvatico 187. fusáden 121. fusaggine 121. fusaine 121. fusanus 121. fusar 121. fusázna 121. fuseau 187. fuselée 187. fusiell 121. fusin 121. fuso 121. fusus agrestis 121, 187. gagatemos 114. ğaluts 207.

galläbluemä 13.

galleblüemli 71. galine 63.

galle 71.

gallinaris 114. gallinetta 57. garô bleu 208. gasőle de l'autún 208. geermäder 52. geläder 192. gelisia 193. gemeric 53. geppi 137. gerbere 52. gërberne 52. germäga 52. germele 52. germer 52. ghinghela 41. gianfrignacca 114. giavardo 193. gingiralis 114. ginglat 41. git 137. gittaione 137. gittone 137. giusquiamo 103, 112. gladiolus 49. glais 50. glinglin 41. glingons 41. glinglotte 41. glori 185. glorie 185. glorín 185. gloriosa 185. glugge 63. glútschen 63, 136. goláste 193. golástri 51. golia 62. golobniak 42. görbala 52. görbela 52. gouriò 62. gòyotte 62. graine de dents 204. granèi 191. graniele salvádeghe 197. grano de dé cay'ssal 204. graussièi 198. gravena 86.

grelot 41. grëlotiere 41. grenotes 191. grilheu 41. grogregn 133. grogu 133. grói 185. gróle 185. grolin 185. groline 185. gruli 185. gruogo 133. guadangiu 197. ĝuidol 206. ğúa 206. guingan 41. guiz 206.

hailhopfe 126. hamerwurz 52. hammer 52. hanekloaeten 42. haneklootjes 191. hans und grete 36. heilhaupt 196. heilhovbito 126. heilhopitro 126. heilhoibedo 126. helleborus 113. hemada 37. hemat'n 37. hematwurzen 37. hemetheutel 37. hemmer 52. hemmern 52. hemettasche 37. henne 63. hennegift 65. herba apollinaris 90. — camelarum 113.

- canicula 116.
- finitia 114.
- latronum 114.
- lucernalis 108.
- lucernaria 108.
- luminaria 108.
- à cochon 66. à midi 187.
- à pain 57.

herbe à porcs 66.

- au bonhomme 206.
- au chantre 88.
- aux dents 204.
- aux lanternes 187.
- chandelière 109.
- de la nuit 188.
- de sainte Apolline 90.
- d' Ste Catherine 13.
- du jour 186.
- Saint-Gal 183.
- Saint-Michel 183.

herbestróas 35.

herbstblume 11.

herbstmaie 105. herbstzeitlose 132.

hermodattel 126.

hermodactila 126.

hermodactilica 126.

heu-gluggere 63.

hexenfurz 194.

hexenkraut 189.

hibiscus 203.

himmelbrand 109.

himmelskerze 109.

hirmendactilica 126.

hoblumen 126.

hondsvergift 75.

höstlök 11.

huetreif 106.

hundedöd 75.

hundshode 42.

hundshosen 42.

hundshude 42.

hundstod 75.

huntlovch 126. hurcialarius 114.

hureditzche 189.

hurengras 189.

hurenkinder 190.

hurenseil 190.

hurenstrang 190.

hurenwurz 189.

hyoscyamum 103.

ibiscus 108.

ídola 206.

ieppe di chantre 88, ièrva fiamma 187.

imbriaga 198. imvernaróla 12. insana 103, 114, 205. indovina 186. interfector canis 116. iosciamo 113. iride salvatica 49. iris 49. irmodactilus 126. isopiro 137.

jaseň 11.
jasienka 11.
jatzéroua 60.
jerba de la grátula 70.
jerbe dal gómit 193.
jerbe di S. Polonie 205.
jesěn 11.
jeseňka 11.
jesienky 11.
jungfer 189.
jusquiam 113.
jusquianum 115.

kaasbrood 55. kaibln 59. kälble 59. kampanéle 40. – d' aotüm 40. — de skóla 40. kampanél 41. kapę emmernę 12. kampanóte 40. kartam 129. kartanyoúla 56. karvètch 67. käsenäpfchen 55. käsekraut 55. käsepappel 55. käslikraut 55. kasoléte 55. kasoline 55. käsplüeml 56. kastañóle 56. kathl 38. katsonèta 62. kayá 62. keiwedutzen 42.

kenalyèta 120.

kénëtte 63. kenolvėta 111. kénotte 63. kesbretchen 55. kèy 62. khamyreh 126. kjasteñine 56. kicu 73. kiehdetz 42. kieûchottes d'automne 41. kiltblume 14. kindlamainta 100. kindlòm 100. kinóy' 119. klette 58. klóč 63, 136. klóča 63. klóke 136. klóze 136. knóy' 119. kóa de ĝáta 63. kóa de mússa 64. koda de gát 64. kóe d' ĝját 64. — de lóf 64. de sğirlát 64. koekoeksbloem 184. kóe nére 195. kokchik 135. kokou bâtâ 73. kokou de pak 73. kolàtchika 135. koneglát 207. konəly 119. konfólies 54. königskerze 108, 187. konoléta 33, 120. koredóla 206. korn de korniy 122. kornelvà 119. korneti 120. kortéi 50. kotschâdeblüemli 68. koudakornille 119. kounalvèta 119 seg. kournely' 119. kournilà 119. kourte kornelyá 119. kreva-pòlay 65.

krióla 206. kúcek 190. kuckucksblume 184. küele 59. kühditzen 42. kühe 59. kuheuter 42. kühla 59. kuhlemuh 68. kukawka 184. kukkeblomst 184. kuki 184. kukutschki 184. kúltchťko 135. kunfólia 54. kunkl 121. kunkel 121. kunu 39. \ kurióla 206. kutela 49. kwiat 12.

ladocka 58. ladocke 58. ladocko 126. ladrége 193. laevràtte 107. laèvre 107. lagena 85, 98. láginon 85. lágonon 85. lampion 187. làndre 206. landrie 206. langue de chien 41, 195. de bœuf 41, 195. — de chat 195. lanterne 187. lausbüschel 77. lausbuschen 77. läuseblum 77. läusesamen 77. lausbleaml 77. lausbrand 77. lausdocke 58. läusekraut 77. lauskraut 77. lauskreokt 77. lausschlöde 77.

marénd 105.

lauswurz 77. lavaléstri 52. lavéne 86. lävrat dü dri-tò 33, 108. lebur 113. lhérgo 50. leifrat 106. lénga-bouë bâtarde 41. lengua bweû bâtâr 41. lengua de cà 41. lèrèche 208. levrèta 33. leuvratte 107. lilium convallium 54. lilium-fallum 54. limeum 85. limoneion 86. linga dë fëa 195. lingua canina 195. lingua di vacca 44. linvoua dë sèrpiu 195. lirgo 50. lirgo pudento 50. loaizouenn santez Apollina 204. lódena 193. lögrèta 108. louverté 33, 168. louvrèt 108. lou-z-eutwan 12. lovràt 33, 107. lovràt d'herbâ 33, 107. lovrat di bontemps 33, 107. lôvre 107. lövrèt 108. lôvrotte 107. lucubrare 111. lucubros 108. lucubrum 108, 110. luib 85. lubja 85. lugan 114. lugrettes 108. luigi 137. lüm 187. lumáte 101. luméy' rodo 187. luminette 187.

lümíni 187. luppi 85. lúska 102. lusworza 77. lüxérciu 193.

mačji mud 191. madama'n camisa 37. madona e nôra 189. madounèto 195. madunina 58. maggio 12. maie 105. maigola 194. maiji 105. \*malaccia 204. maláega 204. malams 52, 100. malèga 204. malóm 52, 203. malòma 52, 100. malòms 43, 52. malon des prés 203. malûne 100. malvavischio 203. malvischio 203. mamma de linna 197. mamadregna 189. mammola 2, 189. màndole 105. mandragora 71, 100. mania 114. mángelen 209. mañokína 55. mañúgola 194. mañuka 55. mañuk 55. mañukéta 55. marandèla 105. marandelar 105. marándol 104. marándoi 104. marándole 105. marángoi 105. maráudoi 104. maravés' c 203. marenda 105. marendòle 105.

marendaiòle 105. marendarői 105. marendin 105. marendina 105. maréndole 104. marend-maiji 105. mariándola 104. marigne 189. marouil 117. marrübi 204. maršél 68. marsilium 114. marsiuré 204. martinencs 183. marübi 203. marvaviscu 203. mas-chlòm 100. massa-ká 75. matg da mal il tgau 69. mauco 70. máuk 70. mauke 70. máukes 70. mauzenkraut 197. mbriaculo 198. mei jin táo (cinese) 58. meimendro 103. melampodion 192. melanzio 137. menigola 206. mentula episcopi 191. merenda 104 sg. merendeira 104. merendera 104. mérendère 105. merendiña 104. meśu 12. michaelisblume 13. michelin 12, 13. michelsblume 13. michelswurz 13. michelszwippeln 13. miganus 114. migiol 87. milándaras 104. milándors 104, 141. milándors da dainsüda 104.

milandrum 104. milándors da daltón 104. milicium 103, 114. milimandrum 56, 103. milimindrum 103, 141. millefolium 82. millimidrum 103. millindra 103. millindrum 102. milmandro 103. minàndoles 104. minchüla 56. minchületta 132. minchinoula 132. mirándola 101, 104, 141. mirándule 104. miriaculi 198. mitse dè pāk 57. mockla 59. móde 190. moedernakten 37. môheitl 48. molena 201. monaca 37. monaghela 189. monegéte 38. morelle 117. móre seslaröle 183. mort à chiens 75. aux bœufs 67. - aux chiens 75, 116. - aux poules 65. — aux vaches 67. - de chien 75. mouastro 186. moure de champ 183. mrázova séstrica 131. mughetto 2, 101. muhkuh 68. muneghèle 38. muniseckel 190. muscus de capo 114.

naakte-damen 36. naakte-vronokens 37. nackarsch 39. nackete hure 37. nackende jungfer 131. nackte jungfrau 37, 131.

naháč 37. nakadi jumpfa 131. naked lady 36, 131. nâkend wiefke 38. nakna jungfrun 37, 131. nakete kathl 126, 131. narciso d'autunno 43. narcisse d'automne 43. narcissu semplici 43. narramainta 100. nasturzio 83. néspola 206. nessiwurz 193. nielle 117. nigellastro 137. ninfea 56. nirmendactilica 126. nirmindactila 126. nitschola 56. nocella do corvo 56. nögne horer 38. nögne jumfruer 37. nòni 189. nonotte 56. nons 74. nozelha 56.

occhio di pupa 195. ochsen 95. ochsenblume 67. ochsenpinsel 190. ocularia 199. olástre 51, 193. oldocke 126. om 204. omenéti e donéte 36. oraja 206. orchidee 36. oréče de ásen 99. œrœze d'âno 41, 99, orobanche 118. ösz 11. öszike 11. ôténéta 12. otonnéta 12. outénéta 12. outonos 12.

outtubreen 12.

oviatte 107. óvi de kán 191.

**p**à de lúf 57.

pademoedernaakten 37. padre e madre 36. padúči 76. paens cucu 184. pain au coucou 184. pain de cucule 184. palladia 114. palučka 102. pampanins 190. pancoucou 185. pancúco 185. pan d' cuch 185. - d'1 coucou 185. del cucú 185. - del kúkul 185. — e cuc 185. panicuc 185. pan del diàolo 57. panéti del kuko 57. panis cuculi 184. panse de vaiche 42. pâpâlôlô 208. paparella 58. papaveraria 48. papavero 48. paple 195. papparella 58. parent 76. parliesken 130, 209. pata leonis 86. patarnóstar 56. patati 56. patatóte 194. paterlisl 130. paternisl 130. paternosterbaum 194. paternóstri 57, 83. patinostris 57. patience des Alpes 192. pato de lioun 86. patte d'araignée 76. pàtuliru 207. paun cucú 185. 'pecora' 63. pedóči 76.

pé d' vache 42. pein à cucu 184. pénula 206. pensée sauvage 208. pepèta 57. pepette d'aouton 57. pépounè 195. perlisken 130. persáte 55. personacia 192. pese-kyœtse 67, 72. pesoulh 76. pètte de filère 76. pevreró 48. pezs 73. pfaffenhoden 191, phlomos 108. picridio 119. 'pidocchi di cani', 76. pied d'alouette 120. pied de corneille 122. piláts 101. pilie 101. pimpátta 194. pinula 114. pióči 76. piogorina 78. piókjei 76. pipa 57. pipado 57. pipeio 57. pipétte 194. pipốl 194. pis-in-lyi 72. pisseçhàn 197. pissacà 99. pissacan 99. piva 57. pivók 57. plamenka 187. plur na cubhaig 184. plusignår 197. polenta del diáolo 57. pomelea 85. pópe 58. pópe-púe 58. pópil 58. popolána 58. pópole 58.

popparélla 58. porčeláne 51, 62: porčeline 51, 62. porčelinz 63. porchamainta 100. porzeláne 63. pouchelot 62. poulëtte 63. poulotte 63. poupon de vigne 195. pourcèl 62. pourcélou 62. pover madammekens 37. pözéni 71. prataiola 56. pre 55. preláti 51. primavera 12. primula 33. prolasslen 209. prud'-homme 201. pu d' an 76. púe 58. pula-pita 63. pulla 63. pulmonea 86. puoulhs 76. 'puppattola' 57. puppe 189. purčiéi 63. purcite 63. purcitúz 63. puscia 61. 'puttana' 37. putina 188. puzuld' aze 76.

quanelea 116. quanelle 114, 116. quenouille 119. — rustique 121, 187.

 sauvage 121. quenouillette 130. queue de bœuf 195,

— de loup 195.

- de rat 195.

- de renard 195.

- d' âne 195.

de vache 195.

queue de veau 195. quita-meriendas de primavera 34. quita-meriendas 99, 105, 141. quounallietta d'auton 120.

radiatum 114. radix hermodactyli 126. ragn 76. ragno 76. ranuncolo 187. rauschgranaten 198. raussièi 198. ravanélen 56. regoláč 193. regolázo 193. regoléze 193, 206. regolízia 193. regoss 193. reifehüetji 106. remedia 114. réveil 36. réveille-matin 35. riba-vé 67. rigschs malom 77. rinderblüemli 67. risch malam 52. róa de kiamp 183. roaie 206. romice 44. rosa delle Alpi 11. rossseckel 190. röze dii piöy 78. rőźes àtunáls 182. rübi 204. ruhrwurze 68. rukka 121. rumex 43, 108. ruosola 137.

sabel 49. saffran bastard 130. saffran des prez 133. safrà de pratt 133. safran des prés 133.

- fé 133.

- sauvage 108, 130, 133,

- tuvo-chi 75.

sainte-Catherine 182. saint-lubin 13. sal de bék 67. sal de porzél 66. sámçon 184. sammartin 12. samolus 83. sane 205. sancarlin 183. satirion 82. saubleamerl 66. saupignaco 114. saupignago 114. saupignastro 114. scabiosa 129, 182. scamphonia 114. scampina 114. scamponia 114. scapigliata 137. scarmigliata 137. scartoccion 42. schafseckel 190, schalotte 77. schamkraut 197. schemmer 53, 209. schigamuli d'altoin 132. schiombla 132. schitalosas 128. schlöde 77. schönfrau 202. schwab'nwurz 77. schwert 49. 'sciabola' 49. s-ciafoia-gialinis 65, sciamo 113. scioupet 194. sciù da guardia 186. sciù donne 58. sclòp 194. scompigli 137. scompigliata 137. sčóp 194. sčopéti 194. seĝámbole 132, 184. seĝámole 132, 184. sèmçon 184. semençiera d'autouna 34. semenciera de prima 34. \*semponhaga 114.

séña-témpi 186. sénecon 184. sephonie 114. seslaröle 183. seseladó 183. setembre 12. setembrín 12. setembrina 12. sĝáržola 193. sgiarvoi 193. sglonfe-bò 67. shephéro's needle 187. siángala 132. siángoles 132. sibòrgole 208. siça-merda 205. sigámbal 132. siĝámbuli 132. siĝámula 131 seg. 'signora nuda' 36. simphoniaca 114. simphonie 114. simphonita 114. sinfroniaca 114. sinphonie 114. sinprineigua 114. siómbla d'altun 132, sióre 58. siuré 204. skartósi 42. skartózi de prá 41. skartózi verdi 41. skizla 208. sòcer' ennóre 189. socra e nora 189. soggira e nora 189. \*somponhaga 114. son blakitny 35. 'sorellina del gelo' 131. sorgáti 48. sorgáti del diáolo 49. souavotte 34. söu-chrut 66. soupinago 114. soverdonia 200. sovranó 133. spad 49. spada 49. spadacciòla 49.

spadarêla 49. spadazióla 49. spade 49. spadée 49. spaderèlla 49. spádes 49. spadine 49. spadóči 49. spadon de S. Piero 49. spadóni dei prái 49. spadòun 49. spata 49. spatella 49. spatha 49. spat-marend 105. spatola 49. spatulidda 49. spèda 49. spersáte 55. spinnekoppen 76. spinnmüggli 76. sposa novella 200. spréssa 55. spressáte 55. spressatéle 55. sprintilla 193. stingum 82. stinkende hure 189, 197. stornèle 198. strafóyo kúko 184. strángola-fráti 197. strángola-prèti 65, 197. strangulatorium 65. streghe 137. stropakúl 104. strossakáni 75. studenta-rösli 184. studenterösli 184. studentenröschen 184. sucamel 205. sucamèle 113. sucamo 205. suce-mî 205. succiamele 113, 205. sucoméou 205. sulfuraca 114. sulfurata 114. sulfurica 114. sunčena iskrica 187.

suzzameli 113. symphoniaca 114. symphoniata 114.

tacagouné 43, 76. taca-má 43. tacaröla 43. tachet 43. tagek 194. talla-merendas 105. tardiva 12, tartufo 191. tchandalle 110. tchemeritza 53. téintre 73. terángula 206. tesbih agagi 194. testicolo di volpe 191. testiculus canis 191. - presbiteri 191, - sacerdotalis 191. tête de corneille 122. 'tetta di vacca' 42. teufelsbrot 57. teufelsküche 194. theklazwiebel 196. tidlösa 131. tidlös 131. tierlose 130. tierlisken 130. tierlosken 130. tietlose 130. tirlisken 130. tistoustë 186. titolose 128. tolle-merendas 105. torchel 110. torcho 109. torclas 110. tortela 88. tortelle 88. tosate 58. tosegári 71. tosku 197. tossegú 71. totenkerze 110. toue-chîn 75. toulipo rougeo 48. tourtelo 88.

tragopogo 137. tsatoune de mare 63. tschamarika 55. tschandlotte 110. tschemer 53. tschentaloscha 128. tschiant-losas 128. tschitta-loscha 128. tsèrdon dou bi tin 186. tsicounàyrë 48. tua-pèy 77. tue-chien 65, 75. tue-loup 65. tuèssi 197. tuio-chi 75. tuo-chin 75. tulimpo 48. tulipã 48. tulipo 48. turma 191. tus-chöl 71. tus-chüls 71.

ubriagea 73.
uégge d'áse 99.
uéy' dé loup 208.
uhrradl 187.
'uomo nudo' 37.
ušivec 77.
'uovo bastardo' 73.
uréce d'ásu 99.
ušivka 77.
ùtunyéli 182.
uva d'I coucou 185.

'Vaccherella' 57.
vacetta 60.
vacharélo 60.
vacharino 60.
vache 60.
vacheto 61.
vachéto 60.
vachette 39, 60.
vachotte 60.
vach' rette 60.
vach' role 60.
vaciarèla 60.
vaciule 61,
vaco petono 60.

vakètte 60. vakév 60. valáder 51. valéder 192. valéstri 193. valòmi 100. vaqueto 60. varairo 192, varäro 51. varastru 192. varègu 192. varúscli 193. vàtch vèt 60. vater und mueter 36. vatseróula 60. vatsèta 60. vèchatte 60. vèche 60. věchotte 60. vedelúzi 63. vedučóni 206. veilleuse 87, 98, 101, 141. veillote 87, 99, 141. vela 87, 98. velarum 87. veleño 98, 112, 141. velem 71. velénu da piĝöği 78. velesa 98. velèze 98. vellorita 99. \*velsa 98. velse 98. vèlvà 111. velyeres 33. veligada 206. venidola 206. veráč 51. veratro 85, 114. veratrum 43, 52. verbasco 109. verbascus 108. verdičóni 206. vergine nuda 37. vergognosa 188. verna 112. verrutaria 114. verse 98. vèrtu 208.

vetchat 60. viana 206. vidiade 206. vidigada 206. vidigon 206. vidigor 206. viéče 206. vigazóni 206, vigilare 97. villocita 99. villorita 99. viligada 209. vilòmia 100. vilòmi 141. vilòmis 100. villus 99. vineux 73. viola 51. violástri 51. viole mate de l'autún 208. virgiade 206. visola 206. 'vitellino' 57. vizóni 206. vočak 61. voille 97. volčica 61.

volek 61.

voyotte 34. vouayotte 34. vrare 51. vrere 51. vulle cottrella 113. vulughula 206. vway 97. vwayot 97.

wetterdistel 186. wetterkerze 109, 187. winterblume 12. wintergalle 71. wolfstod 65. wullena 201. zafferano 73. zaferán d'autúno 133, 182. — falso 133, 182. - salvadigo 133, 182. zafferano dei prati 133. zafferano selvatico 133. zaffrone 133. zafrán màt 133. zafran sarvægu 133. zahafarân 133. zafferanone 133. zahnkraut 205. zambugnara 114. záni 205.

zariese de can 197. zecca 76. zeche 76. zecchitella 76. zeitlose 128. zelína 208. zeilose 130. zeitlauers 209. zemmer 53. zetterlose 130. žgita de kornila 207. ziegentod 67. zigeunerkraut 114. ziklamíni 131. zima 12. zimokwit 12. zina 206. zirese de volpe 197. ziro brustolon 109. zîtelôse 37. zitella 129. zitlose 127. zitterlose 130. zitterröslin 130. zlàk 206. zoivvos 207. zonder-hemd 37. zoufrá de pràdi 133. zucamele 113.

# Elenco dei nomi scientifici delle piante qui pertrattate.

Actaea spicata 192. Agrostemma githago 188, 195. Ajuga reptans 188. Allium vineale 102.

- porrum 43.
- pallens 102.
- соера 43.
- ascalonicum 77.

  Althaea officinalis 203.

  Anemone hepatica 199.

  Anemone nemorosa 37, 130, 188.

  Aquilegia vulgaris 120.

  Arctium lappa 43.

  Arum maculatum 60, 190.

  Atractylis cancellata 121.

**B**ellis perennis 88, 99, 130, 183. Botrychium lunaria 189.

Calendula arvensis 183.
Cardamone pratensis 184.
Carex 185.
Carlina acaulis 67, 186.
Carthamus tinctorius 88, 129, 130.
Centaurea cyanus 119, 123, 185.
Chenopodium vulvaria 189, 197.
Chrysanthemum indicum 182.
Clematis vitalba 88, 190, 193.
Colchicum Bivonae 102.

- Cupanii 138.
- corsicum 138.
- Illyricum 126.
- montanum 99, 104, 105.
- multiflorum 138.
- neapolitanum 138.
- Pannónicum 138.
- parvulum 138.
- pusillum 138.
- variegatum 126. Convallaria majalis 54, 101, Convolvulus arvensis 88.

Convolvulus hederaceus 35.
Convolvulus sepium 36, 188.
Corydalis 188.
Crataegus oxyacantha 104, 105, 185.
Crocus sativus 132.
Crocus vernus 57, 106, 108, 120, 130, 185.
Cyclamen europaeum 131.

Daphne mezereum 200. Datura stramonium 37. Delphinium 120, 196. Dianthus chinensis 188. Dipsacus 187.

Echium vulgare 205. Eriophorum sp. 14. Erodium cicutarium 186 seg. Euphorbia helioscopia 36. Euphrasia officinalis 12, 187. Erythraea centaurium 83.

Ficaria ranunculoides 194.

Gagea arvensis 102. Galanthus nivalis 130. Gallium aparine 43. Globularia vulgaris 130.

Helichrysum stoechas 182. Helleborus niger 51, 53, 85. Hesperis matronalis 56. Hypericum androsaemum 185. Hypericum perforatum 183.

Impatiens balsamina 200. Impatiens noli tangere 183. Iris florentina 50. Iris tuberosa 126.

Jasione montana 187. Juncus 185.

Lamium purpureum 200. Leucoium vernum 130, Linaria vulgaris 36. Lithospermum 120. Lonicera alpigena 197. Lonicera caprifolium 197.

Malva rotundifolia 55.

Melandrium sylvestre 200.

Melampyrum arvense 120, 195.

Melia azedarach 194.

Mimosa pudica 188.

Mirabilis yalappa 188.

Muscari comosum 102, 185.

Muscari racemosum 102.

Narcissus pseudonarcissus 130. Nasturtium officinale 88. Nymphaea alba 130.

Ononis spinosa 203. Ornithogalum minimum 102. Orobanche 88. Oxalis acetosella 137, 184, 185.

Primula farinosa 66.

— officinalis 41.

— veris 12, 99, 130.

— vulgaris 185.

Pulsatilla vulgaris 35, 40.

Ranunculus flammula 187. Rosa canina 104, 193. Rubus caesius 183. Rumex acetosella 137. Rumex alpinus 192.

Scabiosa atropurpurea 188. Scilla marittima 102. Scilla minor 102. Scirpus 185. Scorzonera hispanica 208. Scrophularia canina 199. Senecio, sp. 40, 184. Silene inflata 193. Sisymbrium Irio 87. Sisymbrium officinale 88. Solanum dulcamara 205. Sonchus oleraceus 119, 122. Sorbus aria 137.

- aucuparia 186.

— torminalis 137. Succisa pratensis 183, 200.

Taraxacum officinale 119, 137. Thlaspi bursa pastoris 42. Tragopogon prutense 119, 187. Tussilago farfara 130, 192.

Veratrum album 50, 52, 95, 100, 126. Veratrum nigrum 53. Verbascum thapsus 108, 187, 200. Viburnum opulus 12. Viola odorata 189.

Xanthium spinosum 41.

## Pubblicazioni della stessa Casa Editrice:

| L'Alighieri. Rivista di cose dantesche, diretta da F. PASQUALIGO. Verona,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1890-95 — 4 Volumi in-4°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Questi stupendi 4 volumi, corredati di indici sistematici, formano l' intera serie pubblicata sotto la direzione del compianto Francesco Pasqualigo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| paroneata sotto la un'estone del complanto l'Inneesco l'asquango,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Il Giornale Dantesco, diretto da G. L. PASSERINI. Anno I-XXV _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Venezia-Firenze, 1893-1922 — 25 vol. in-4°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Continuazione de L'Alighieri. — Queste due Riviste nelle loro 29 appare (1990 1990)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| rispecchiano l' intero movimento degli studi italiani ed esteri intorno a Dante e gran parte degli studi petrarcheschi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Della collezione completa delle due Riviste di 28 volumi non rimangono dispo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| nibili che pochissimi esemplari al prezzo complessivo di Fr. 543                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Il Giornale Dantesco, diretto da LUIGI PIETROBONO e GUIDO VI-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| TALETTI. Anno XXVI (1923) Trimestrale. I fascicoli di 96 pagine in-40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| escono regolarmente alla fine di Marzo, Giugno, Settembre e Dicembre. L'<br>ultimo numero contiene il frontespizio, gli indici analitici e la copertina dell'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| annata completa,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Abbonamento annuo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Il volume completo Fr. 60.—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Indici ventiduennali delle Riviste "L' Alighieri" e "Il Giornale Dantesco" (1889-1910) a cura di G. BOFFITO. Firenze, 1916. — 314 pp. in-4°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Firenze, 1916. — 314 pp. in-4°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Firenze, 1916. — 314 pp. in-4°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Firenze, 1916. — 314 pp. in-4°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Firenze, 1916. — 314 pp. in-4°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Firenze, 1916. — 314 pp. in-4°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Firenze, 1916. — 314 pp. in-4°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Firenze, 1916. — 314 pp. in-4°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Il volume elegantemente stampato a due colonne mantiene il suo grande valore anche indipendentemente dalle Riviste in quanto che è opera bibliografica e di consultazione estesa e fedele.  Annibale Tenneroni. — Inizii di Antiche Poesie Italiane Religiose e Morali con prospetto dei Codici che le contengono e introduzione alle Laudi Spirituali. 1909. XXI-275 pp. e 1 c. in-4°. Fr. 25.—  (N. B.: Il prof. Lodovico Frati di Bologna ha pubblicato delle giunte a questo volume nell' Archivum Romanicum I, fasc. 4, II, fasc. 2 e 3 e III, fasc. 1.)                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Il volume elegantemente stampato a due colonne mantiene il suo grande valore anche indipendentemente dalle Riviste in quanto che è opera bibliografica e di consultazione estesa e fedele.  Annibale Tenneroni. — Inizii di Antiche Poesie Italiane Religiose e Morali con prospetto dei Codici che le contengono e introduzione alle Laudi Spirituali. 1909. XXI-275 pp. e 1 c. in-4°. Fr. 25.—  (N. B.: Il prof. Lodovico Frati di Bologna ha pubblicato delle giunte a questo volume nell' Archivum Romanicum I, fasc. 4, II, fasc. 2 e 3 e III, fasc. 1.)  Almanach Dantis Aligherii SIVE PROPHACII JUDÆI MONTI-SPESSULANI Almanach Perpetuum ad annum 1300 inchoatum nuos primum                                                                                                                                                  |
| Firenze, 1916. — 314 pp. in-4°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Il volume elegantemente stampato a due colonne mantiene il suo grande valore anche indipendentemente dalle Riviste in quanto che è opera bibliografica e di consultazione estesa e fedele.  ANNIBALE TENNERONI. — Inizii di Antiche Poesie Italiane Religiose e Morali con prospetto dei Codici che le contengono e introduzione alle Laudi Spirituali. 1909. XXI-275 pp. e 1 c. in-4°. Fr. 25.—  (N. B.: Il prof. Lodovico Frati di Bologna ha pubblicato delle giunte a questo volume nell' Archivum Romanicum I, fasc. 4, II, fasc. 2 e 3 e III, fasc. 1.)  Almanach Dantis Aligherii SIVE PROPHACII JUDÆI MONTI-SPESSULANI Almanach Perpetuum ad annum 1300 inchoatum nunc primum editum ad fidem codicis Laurentiani (pl. XVIII sin. N. 1) per G. BOFFITO et C. MELZI D' ERIL. 1908. XXXV-129 pp. e 2 c. in-4°, con due tavole di |
| Firenze, 1916. — 314 pp. in-4°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Firenze, 1916. — 314 pp. in-4°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Firenze, 1916. — 314 pp. in-4°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

#### Pubblicazioni della stessa Casa Editrice:

- Le Satire di Jacopone da Todi ricostituite nella loro più probabile Lezione originaria con le Varianti dei mss. più importanti e precedute da un Saggio sulle Stampe è sui Codici Jacoponici a cura di BIORDO BRUGNOLI. Edizione fondamentale splendidamente stampata in soli 500 esemplari. 1914. CLX-428 pp. in-8°. gr. Con un facsimile. - Prezzo: Fr. 20.-
- Lo Zibaldone Boccaccesco Mediceo Laurenziano. Plut. XXIX-8. Riprodotto in facsimile a cura della Biblioteca Medicea Laurensiana con prefazione del Prof. Dott. GUIDO BIAGI. 1915. 2 cc., 9 pp. e 64 pp. di facsimil in-folio. Fr. 100.— Facsimile del più importante codice autografo di Boccaecio eseguito coll' autorizzazione del R. Ministero dell' Istruzione Pubblica e posto in commercio in soli 47 esemplari.
- Marco Besso. La fortuna di Dante fuori d' Italia. Saggio con tre bibliografie e 70 illustrazioni. 1912. XI, XCIX, 377 pp. e-2 cc. in-49. Con 70 tavole di cui 1 in color. e con figure intercalate nel testo. Cart. Fr. 200.—

Edizione di gran lusso, tirata in 200 copie numerate. La traduzione dell' «Orazione domenicale di Dante» è data in 27 lingue europee ed orientali coi propri caratteri dei vari paesi. Ogni pagina è inquadrata d'un contorno ornamentale a fondo nero.

- Dante Alighieri. Quaestio de aqua et terra. Facsimile dell' edizione principe del 1508, con un' introduzione storica e la trascrizione critica del testo latino per G. BOFFITO ed altri, e cinque traduzioni (in italiano, francese, spagnolo, inglese et tedesco). 1905, XXXVIII pp., 1 c., 23 e 88 pp., 1 c. in-40, con 3 figure. Fr. 20.-Ne furono tirati sei esemplari col facsimile del testo latino su pergamena. Fr. 100.-
- Aluigi Cossio. Sulla vita nuova di Dante. Studio critico-letterario. 1908. XX pp., 1 c., 140 pp. e 1 c. gr. in-80. Con 4 tavole. Tela, taglio sup. dorato. Edizione tirata su carta di Olanda. Fr. 10.—
- L. Volkmann. Iconografia dantesca. Le rappresentazioni figurative della "Divina Commedia". Edizione italiana per cura di G. LOCELLA. 1898. XIX, 166 pp. e 1 c. gr. in-80. Con figure e 17 tavole di cui una a colori. Fr. 15.-
- Domenico Ciampoli. I codici francesi della R. Biblioteca Nazionale di S. Marco in Venezia, descritti e illustrati. 1896. XVIII, 225 pp. gr. in-80. Fr. 20 .-
- Dantis Alagherii de Vulgari Eloquentia. Rec. LUDOVICUS BERTA-LOT. Gebennae, in aedibus Leonis S. Olschki, 1920, 88 pp. in-80. Fr. 4 .-
- Dantis Alagherii de Monarchia libri III. Rec. LUDOVICUS BERTA-LOT. Gebennae, in aedibus Leonis S. Olschki, 1920, 110 pp. in-80, Fr. 5 .-

#### Recentissime pubblicazioni:

- Leonardo Olschki. Bildung und Wissenschaft im Zeitalter der Renaissance in Italien. X, 344 pp. in-80. - Prezzo: 10 Franchi svizzeri.
- È il secondo volume dell' opera:
- Geschichte der neusprachlichen wissenschaftlichen Literatur.
- Il primo porta il titolo:
- Die Literatur der Technik und der angewandten Wissenschaften vom Mittelalter bis sur Renaissance. XII, 459 pp. in-8". - Prezzo: 10 franchi svizzeri.
- Vladimiro Zabughin. L'oltretomba classico medievale Dantesco nel Rinascimento. Parte Prima - ITALIA: Secoli XIV e XV. Vol. in-8º di pp. 177 - Prezzo: Lire 15.
- Biblioteca di blibliografia italiana. Diretta da CARLO FRATL
- I. CARLO FRATI. I codici Danteschi nella Biblioteca Universitaria di Bologna. Con IV Appendici e XIV Facsimili. VII, 187 pp. Prezzo: Lire 40.



